

De Akutron he In 20.

Sachnige po M:10 to as fe-220.

Modernoon of Paul V Breue Har ft. 20



## REGOLA

D 1

## SBENEDETTO

E Costitutioni della Congregatione degli Eremiti Camaldolesi di Monte Corona, reuiste, & approuate dal Sommo Pontesice

CLEMENTE NONO.



IN ROMA,

Appresso Filippo de' Rossi. 1670.

Con Licenza de' Superiori.

Cremitar Camalo prope Var:

## REGOLA

1 KT

### SBENEDETTO

E Cofiiunioni della Congregacione degli
Eremiti Camaldolefi ei Monte Coronas renifies & appronnet dal
Sommo Bontefica

CLEMENTE NONO.

Appelle Pilippe de Belle Manne.

# TAVOLA DE CAPITOLI

## Della Prima Parte

| ROLOGO della Regola, car. I                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proemio delle Costitutioni. 4                                                                                       |
| Proemio delle Costitutioni. 4 Della sorte de Monaci, e vita loro. Cap. 1. 13 Qual debba essere l'Abbate. Cap. 2. 22 |
| Della forte de' Monaci, e vita                                                                                      |
| loro. Cap. 1.                                                                                                       |
| Qual debba effere l'Abbate.                                                                                         |
| Cap. 2. 22                                                                                                          |
| Del chiamare i Francis a con-                                                                                       |
| figlio. Cap. 3.                                                                                                     |
| figlio. Cap. 3.<br>Quali siano gl' istrumenti delle buone opere. Cap.4.                                             |
| carte il sono antici ratio de la 3x                                                                                 |
| Dell'Vhhidienza, Cap. S. 37                                                                                         |
| Della Taciturnità. Cap. 6. 40 Dell' Humiltà. Cap. 7. 44 Degli Offici divini da dire nelle notti. Cap. 8. 51         |
| Dell' Humiltà Cap 7. 44                                                                                             |
| Degli Offity diuini da dirfi nelle notti. Cap. 8. 51                                                                |
| Quali Salmi si debbano dire nell'Hore della notte.                                                                  |
| Cap. 9. 10 10 2000 (13 moran the line 1 53                                                                          |
| Como G dichino le Laudi la notte in tempo di FA-                                                                    |
| Come si dichino le Laudi la notte in tempo di Esta-                                                                 |
| te. Cap. 10.                                                                                                        |
| Come si debbano celebrare le Vigilie delle Domeni-                                                                  |
| che. Cap. 11.                                                                                                       |
| Come si debbano celebrare le Laudi le Domeni-                                                                       |
| che. Cap. 12.200000 0000000 00000000000000000000                                                                    |
| Come si celebrino ne i di prinati. Cap. 13. 64.                                                                     |
| * 2 Come                                                                                                            |
|                                                                                                                     |

| TAVOLA.                                                |
|--------------------------------------------------------|
| Come si celebrino le Vigilie nelle Feste de Santi.     |
| Cav. 140                                               |
| In quali tempi si dishi Alleluia. Cap, 15. 67          |
| Come si celebrino i divini Offity il ziorno. Cap. 16.  |
| carte                                                  |
| Quanti Salmi si dichino nell Hore. Cap. 17. 69         |
| Con che ordine si debbano dire i Salmi. Cap. 18. 77    |
| Del modo di Salmeggiare. Cap. 19                       |
| Della riuerenza dell'Oratione. Cap. 20. 87             |
| De' Decani del Monasterio. Cap. 21. 89                 |
| Come debbano dormire i Monaci. Cap. 22. 90             |
| Della scommunicatione delle colpe. Cap.23. 93          |
| Qual debba effere il modo della scommunicatione.       |
| Cap. 24                                                |
| Delle colpe più grant. Cap. 25. 96                     |
| Di quelli che lenza commangamento aeu Avvate si        |
| congiungono alli scommunicati. Cap. 26. 99             |
| Come l'Abbate deue esser sollecito circa li scommu-    |
| nicati Cap. 27.                                        |
| Di quelle che ellenon tratt din odite corretti shou it |
| Saranno emendati. Cap. 28.                             |
| Se debbano ellere più ricentiti i Fratetti, che parta- |
| no dal Monasterio. Cap. 29. 1 min 2 il 104             |
| De fanciulli di minore età, come deuono correggersi.   |
| Towns fi dichino le Landi la nore en 200 po capo       |
| Del Cellerario del Monasterio. Cap. 3100 107           |
| De ferramenti del Monasterio. Cap. 32 3112             |
| Se i Monaci deuono hauere alcuna cosa propria.         |
| 11 me li del Lano relebrare le Landi Sig Iquo ni-      |
| Se tutti egualmente deuono riceuere le cose necessa-   |
| Perie. Capa 34. Aming the on annialog of an 120        |
| Section Company                                        |

| TAVOLA.                                        |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| De'Settimanarij della Cucina. Cap. 35.         | 122                          |
| De Settimunity action Cap. 26.                 | 124                          |
| De Fratelli Infermi. Cap. 36.                  | 132                          |
| De' Vecchi, e de Fanciulli. Cap. 37.           | 133                          |
| Dell'Heddomadario Lettore. Cap. 38.            | 137                          |
| Della misura de cibi. Cap. 39.                 | 146                          |
| Della misura del bere. Cap. 40.                |                              |
| A che hora sia conueniente, che i Fratelli ma  | 147                          |
| Tak Alt                                        |                              |
| Che niuno parli dopo Compieta. Cap. 42.        | dalla                        |
| The aught the TIPHUNTH LATEL WILL UND          | Action and the second second |
| 31 au Ca F 148 12                              |                              |
| PY I LIVER A INCIETATE OLI LUISOFI DIVINITIES  | The Charles                  |
|                                                |                              |
|                                                |                              |
| Di quelli che fallano in qualunque altra       |                              |
| Cale AG                                        |                              |
| Del significare l'hora del diuino Ossitio. Ca  | p. 47-                       |
| - Farte.                                       |                              |
| Del quotidiano essercitio manuale. Cap. 48.    | 160                          |
| Dell'offernanza della 2 marejima. Cup. 47      |                              |
| De' Fratelli, che lauorano lungi dall' Oratori | 07 - 7 -                     |
| main miseria Cab so.                           | 1                            |
| De Fratelli, che non vanno molto lungi dal     | Mona-                        |
| 2 Herio. Cap. 51.                              |                              |
| Dell'Oratorio del Monasterio. Cap. 52.         | 169                          |
| Del vicenere i Foraltieri. Cap. 53.            | 171                          |
| Se il Monaco deue riceucr lettere, ò amb       | asciate.                     |
| Cap. 54.                                       | 174                          |
| De'Vestimenti, e calceamenti de' Fratelli.     | Cap. 55.                     |
| carte.                                         | 177                          |
| Della Mensa dell' Abbate. Cap. 56.             | 183                          |
| A confine more 21 control                      | Degli                        |
|                                                | -                            |

| TAVO | L | A. |
|------|---|----|
|------|---|----|

| Deali Autoficialal Mania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Degli Artefici del Monasterio. Cap. 57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Let modo at riceuere i Nouttu. Can ex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| De figuroli de nobili, ouero poueri, che sona affana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Carried and a state of the contract of the con |
| De Sacerdoti, che vorranno habitare nel Monasterio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cap. 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cap. 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Come si debbano ricenere i Monaci peregrini . Ca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| pit. O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| De Sacerdoti del Monasterio. Cap. 62. 00000 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dette orune della Congregatione. Cap. 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dell'orainatione dell'Abbate. Cap 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Del Preposito del Monasterio. Cap. 65. 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| De Portinari del Monasterio. Cap. 66. 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| De' Fratelli che Grandano in ai con 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| De' Fratelli, che si mandano in viaggio C. 67. 228.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Se al Fravello sono imposte cose impossibili. Cap. 68.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| e de net Monasterio i uno non presuma di difender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| the nessuno presuma battere l'altro à Communica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pho: Frankli Com 17:11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Che i Fratelli siano obbidienti l'ono all'altro. Ca-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tpit. 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Del zela huana che devana ha a 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Del zelo buono, che deuono hauere i Monaci. Ca-<br>pit. 72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9000 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ome in questa negota non le contiene orni osservan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 239 mgma. Cap. 73.3343 171 13.345 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Se it remove done riesuce letters, comprisent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| De Festiment, e calconerent de l'est Cape IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EN ADMINISTRATION AND ADMINISTRA |

77

# DE CAPITOLI

184

ferti. 199

erio. 200 Ca-

202

204

206

2 I I

219

224

28.

68.

23 I

der

33

ca-

35

a-

36

a-

38

171-

39

Della Seconda Parte.



| T | A | V. | 0 | L | A. |
|---|---|----|---|---|----|
|   |   |    |   |   |    |

| Dell'autorità de' Padri Maggiore, e Visitatori.  | Ca-    |
|--------------------------------------------------|--------|
| pit. 13                                          | 275    |
| Del pigliar Luoghi nuoui. Cap. 14.               | 282    |
| Conclusione, e confermatione delle Costitutioni. | Ca-    |
| pit. 15.                                         | 283    |
| Forma di vestire i Nouity. Cap. 16.              | 284    |
| Forma di fare la Professione degli Eremiti ne    | ostri. |
| Cap. 17.                                         | 286    |
| Forma della Professione.                         | 287    |

Imprimatur, Si videbitur Reuerendiss. P. Magist. Sac. Pal. Apost.

I. de Ang. Archiep. Vrb. Vicesg.

Imprimatur. Fr. Hyacinthus Libellus Ord. Præd. Sac. Apost. Pal. Magister.

# REGOLA

#### E COSTITUTIONI

Degli Eremiti Camaldolesi della Congregatione di Monte Corona.

《茶》

#### PROLOGO.



33

ri.

36

5.

SCOLTA Figliuolo i precetti del Maestro, & inchina l'orecchie del cuor tuo, e volentieri accetta l'ammonitione del pietoso Padre, & efficacemente mettila in o-

pera: Accioche per la fatica dell'obbidienza, ritorni à Colui dal quale per pigritia d' inobbidienza ti eri partito. A Te dunque è indirizzato il parlar mio, chiunque tu sy, il
quale rinuntiando alle proprie volontadi, prendi le fortissime, e lucidissime armi dell'obbidienza, per servire à Christo Giesù vera Rè, e Signore. Ma principalmente fa, che ta dimandi con istantissima oratione à Dio, che da lui si conduchi à perfettione susto quello.

A che

the di bene incominci à fare, affine ch'esso, il quale si è degnato ponerci nel numero de' suoi figli, non si habbia giamai à cotristare per le nostre male operationi: & in tal modo douemo sempre ubbidire alle sue buone inspirationi, che non solamente come adirato Padre, non prini dell'heredità noi suoi figli; ma nè anco come terribile Signore prouocato da i nostri mali, ci dia, come pessimi serui, alla perpetua pena, non l'hauendo noi voluto seguitare alla

gloria.

Leuiamoci sù dunque finalmente, destandoci la Scrittura con dire: E'hoggimai hora, che ci leuiamo dal sonno, e che aperti gli vechi nostri al Deifico lume, attentamente vdiamo di che ci auuertisca la diuina voce, la quale ogni giorno ci chiama, dicendo: Ses voi hoggi vdirete la voce mia,non vogliate indurare i vostri cuori: & in altro luogo: Chi hà orecchie, oda quello, che dichi lo Spirito alle Chiese. Hor che dice ? Venite figliuoli, vdite me, che v'insegnerò il timore del Signore. Correte, mentre hauete il lume della vita, accioche le tenebre della morte non vi comprendino. Et altroue, cereando il Signore fra la moliitudine del popolo il suo Operario, gli parla, dicendo. Chi è

quell'

, il

roi

· le

mo

nis

078

200

tri

ua

lla

12-

ra,

gli

U-

ces

زو

12-

70:

lo

ite

104

e il

er-

po-

iè

quell'huomo, il quale vuol hauer vita, es desidera vedere i giorni buoni? Il che se tu vdendo risponderais io son quello: ti soggiunge il Signore Iddio: Se tu vuoi hauere perpetua, e vera vita, raffrena la lingua tua dal male, e le tue labbra non parlino inganno: Partiti dal male, & opera il bene: Cerca la pacese feguita quella: E quando queste cose fatto haurete, gli occhi mier faranno sopra di voi , e l'orecchie mie intente a' vostri prieghi: E prima che m' innochiate, dirò, eccomi à voi presente. Qual cosa adunque, fratelli carissimi, ci può esser più dolce di questa voce del Signore, che à santo bene c'inuita? Ecco ch'esso per sua pietà ci mostra la via della vita.

Succinti adunque di fede, e d'osseruanza di buone opere i nostri lombi, e calzati i piedi nella preparatione dell'Euangelio della pace, caminiamo in modo per le sue vie, che meritiamo vedere coluische ci hà chiamati nel suo Regno. Nel tabernacolo del cui Regno, se vogliamo habitare, è da sapere, che non vi si peruiene, se non per via di buone operationi: Ma dimandiamo al Signore, dicendo col Profeta: Signore, chi habitarà nel tabernacolo tuo, ouero chi si riposerà nel tuo santo

A 2

mon-

monte? Dopo la qual interrogatione, vdiamo fratellist Signore, the risponde, e ci mostra la via di efficaiernacolo, dicendo: Chi camina fenza macchia, & opera la giustitia: chi parla la verità nel suo cuore, nè fece inganno con la sua lingua: chi mai non fece male al prossimo suo, e non l'hà ingiuriato di parole: quello, che discacciando dagli occhi del suo cuore il maligno Demonio con ogni sua cattina persuasionesche gli suadeuase lo ridusse à niente, e prefese shattette i principij delle male co-- gitationi, rompendoli nella pietra Christo. Quelli ancora, che temendo il Signore, non si lenano in superbia di alenna buona opera, che facciano; ma perfando i beni che in fe fono, non potere effire da loro, ma dal Signore, magnificano lui, che ciò opera in loro, dicendo col Profeta. Non à noi Signore, non à noi, ma dà la gloria al tuo nome. Sì come anco Paolo Apostolo nessuna cosa di sua predicatione attribuiua à sesma diceua: Per grația di Dio son quello, che io sono. Et altroue il medesimo dice : Chi si gloria, si glorij nel Signore. Onde anco il Signore istello nell'Euangelio dice: Chi ode queste mie parole, e le mette in opera, sarà da me asso-

mi-

m

fu

fi

C

20

Prologo.

migliato all' huomo saggio, che edificò la sua casa sopra la ferma pietra: vennero i fiumi, soffiarono i venti, e diedero con. impeto in quelle cafase non caddesperche era fondata sopra la pietra. E così queste cose adoperande il Signores ogni giorno aspettasche noi con j'atti buonisrispondiamo à queste sue sante ammonitioni : e non per altro ci sono prolungati i giorni della presente vita, e gli indugisse non perche ci emendiamo; dicendo l'Apostolo: Hor non sai tinche la patienza di Dio t'inuita, & aspetta à penitenza? Onde il pietoso Signore dice: Io non voglio la morte del peccatore, ma si bene, ch' egli si conuertase viua.

Hauendo noi dunque, fratelli dimandato al Signore, chi sara habitatore del suo tabernacoloshabbiamo vditosche precetti sernare si debbano per poterui andare ad habitare: Pero se adempiremo l'afficio di si fatto habitazore, saremo heredi del Regno de' Cieli. Dobbiamo per tanto preparare i cuorise corpi nostri à militare alla fanta obbidieza de'commandamenti, e quello, che per noi stessi naturalmente non possiamo, preghiamo il Signore che faccia ci sia somministrato dall'aiuto della sua gratia. E se vogliamo fuggire le

pene

No 04

lia-

20-

Chi

sti-

fe-

on

117-

111-

no

10-

, C

0-

to.

2 /2 7,

194

res

724

1 à

me

rea

20

il-

0+

pene infernali, e pernenire alla perpetua vita; hora mentre ce n'è tempo conceduto, e siamo in questo corpo, & habbiamo commodità di fare tutte que ste cose, mediante questa vita della luce, ch'è da fare altro, che correre ne's suoi santi precetti, & operar cosa, la quale ci habbia ad esser viile in perpetuo?

Habbiamo adunque à costituire la scuola del Signore: nel che fare, speriamo non hauere ad ordinare alcuna cosa, nè aspra, nè grane. Ma se pure, dettando ciò la ragione, & il volere dell'equità, in alcuna cosa si procedesse alquanto più strettamente per emendatione de'vity, e conscruatione della carità; non ti somentare, e non ti perdere di animo per questo, ne voler fuzzire, spauentato dalla paura, la via della salute, la quale non si dee altrimenti, che con Stretto principio incominciare; ma nel processo del vinere spirituale, e della fede, dilatato che s'è il cuore, con ineffabile dolcezza d'amore, si corre per la via de' commandamenti di Dio: E così perseuerando nella sua dottrinas senza mai partirsi dalla scuolase magisterio suosne i Monasterij insino alla morte, participiamo delle passioni di Christo, mediante la patienza, accioche meruiamo esser consirti del suo Regno. Amen.

PROE-

# PROEMIO

Delle Costitutioni.



Vilialità

vi=

40-

ola

40-

ra-

·il

ef-

er

la

lee

12-

e 3

ia

e-

·ij

ni

no.

Opo che il beatissimo Padre, nostro S. Romvaldo Fordatore di tutto l' Ordine Camaldolese hebbe fatta la shapprosessione sotto la Regoladel glorioso Patriarca S. Benedetto nel Monasterio di

Classe, done trè anni in santissima vita gli piacque habitare, immediatamente di là partitofi, se ne ritiro alla folitudine dell'Eremo; là doue nonanta sette anni con incredibile austerità di vita conuersando, non altro Istituto, e modo di viuere volle lasciare à suoi seguaci, se non gl'essempij della sua santa vita, e spesse essortationi, che facena loro al ben vinere; non altra cosa scritta gli piacque morendo lasciar loro da osseruarsi, suori della fola Regola di S. Benedetto: se bene dopo di lui da' suoi discepoli, e massimamente dal Beato Ridolfo (che fù il quarto Priore dell'Eremo dopo S.Romualdo) sauiamente su prouedujco, che per lunghezza di tempo i sudetti essempi, & ammonitioni di tanto Padre non andassero in obliuione, e però da lui furono ridotti in forma di Costitutioni. Hor questo nuono Istituto, e modo di viuer' Eremitico dininamente trouato da S.Romualdo, è nel mezzo frà quello, ch'è

dimandato Cenobitico, e l'altro che chiamano Anacoritico, in maniera tale, che participando di questo, e di quello, rimane dell'vno, e dell'altro assai più degno, e sicuro. Percioche se bene la vita Claustrale par che da tutti sia sommamente Iodata, tuttania ella non è libera in tutto, e per turto da quell'incommode, e molte occupationi, le quali ben spesso sogliono non poco distrarre l'animo dalla vera pietà, & interna diuotione. In cotrario poi, quell'altra vita folitaria, e rimota in tutto dall'humana connersatione, per li molti incommodi, e pericoli, che là si ritrouano, rispetto alla fragilità dell' humana natura, e sua istabilità che pate; appatisce per questo meno sicura, ed atta da potersi seguitare massimament e per quella libertà di vita, che già parea conuenirsi à quelli Solitarij antichi, done non erano zenuti in particolare à visitar la Chiesa,ne à frequétare i Sacramenti, nè crano da verun canonico precetto astretti. Questa è in tutto, e per tutto dalle Costitutioni, & Ordinationi di S. Chicta prohibita, e tolta via affatto. Non può effer dunque se non degna di lode la nostra santa Islitutione, e modo di viner'Eremitico Camaldolese, poiche non è tanto pericoloso, disficile, com'era l'antica Anacoritica, e folitaria vita; ma più rosto essendo questa nostra lontana da i sopragletti pericoli, e libera da quell'estreme necessità, resta sicura, e facile, & à ciaschedun sedele, che abbracciar la vuole soauissima: Si che (con ogni riuerenza dell'altre) non sarà forse errore à dire ch'

10

lo

0

te

er

i,

-0

)~-

0

0

ch'ella sia più di quelle lodeuole,e sicura; là doue quegli, che dal secolo, ò da altre Religioni fanno à questa passaggio, standosene sontani dalle Cittadi,e rimoti dalla frequenza, e confortio de secolari, ritirati nelle riposte montagne, e solitarie habitationi, ciascheduno nella sua Cella separatamente dagl'altri, facendo solennemente voto di Pouertà, Castità, e d'Vbbidienza sotto la Regola già detta di S. Benedetto , e della disciplina del sno Prelato, e finalmente sotto le Costitutioni del proprio suo Ordine sono tenuti à viuere in continua l'egolare Offernanza così però téperando la predetta forma di vinere, che si godono insieme i commodi della vita Cenobitica, e Sociale, senza le molte loro disfrattiue occupationi; e parimente abbracciano la lieta,e felice tranquillità della dolce solitudine, senza le souerchie cure, pericoli, & antietà, che là si sogliono ritrouare. E questa maranigliosa, e dininamente ispirata Istitutione di vita Eremitica, è stata fedelmente, e con discreto, e santo rigore osseruata nel sacro Eremo de' Camaldoli posto nella maggiore altezza dell'Alpi di Toscana, là done la fondò il nostro beatissimo Padre S. Romualdo intorno à gl' anni di nostro Signore. 1012.per'infino al presente per lo spatio di 670. anni, & vltimamente da 144. anni sono dalla. nostra Cogregatione degl' Eremiti Camaldoless di S. Romualdo di Monte Corona per il Venerabile Padre Paolo Giustiniani Eremita, estendo Maggiore del sopradetto sacro Eremo è stata. nuo-

nuouamente istituita, & accresciuta nella medesima inuiolabile osseruanza, si come più distintamente si manifestarà per le Costitutioni, le quali intendiamo al preiente formare per confermatione, & accrescimento di detta Congregatione. Resta finalmente che noi altri, i quali spontaneamente habbiamo eletto l'Eremo per nostro Monasterio, attendiamo con ogni studio à viuere secondo la fanta dottrina dataci nel Prologo della Regola del nostro santissimo Padre Benedetto: e come huomini Apostolici ci sforziamo vnitamente, e conformi, ad operare si nel puro seruitio di sua divina Maestà, in maniera tale. che sia in tutti noi vn sol cuore, & una sola anima in fanto legame di carità, e pace. Accioche cosi perseuerando insino alla fine, in questa Repolare & Eremitica strettezza, possiamo esfer' in terra compagni di Christo nelle sue Passioni, per douer' essere fatti coheredi seco nel Regno Celefte.

Breue del Sommo Pontefice, che conferma le Costitutioni della Congregatione degli E-remiti Camaldolesi di Monte Corona.



## CLEMENS

PAPA NONVS

Ad perpetuam rei memoriam .



N supremo militantis Ecclesiæ solio, meritis licet imparibus, per inessabilem diuinæ bonitatis abundantiam constituti, Congregationes Religiosorum Virorum piè, sanctèque institutas, ac vberiores bonorum operum fructus aspiran-

12

te Superni fauoris auxilio assiduè proferre satagentes in visceribus paterne gerimus charitatis, & illa quæ pro earum felici regimine, & gubernio, prosperisque in via Domini progressibus provide, atq. sapienter constituta esse noscuntur, vt firma semper, atque stabilia persistant, Apostolici muniminis patrocinio, cum id à No bis petitur, libenter roboramus. Exponi fiquidem Nobis nuper fecerunt dilecti filij Maior, ac Procurator Generalis, & alij Superiores Congregations Eremitarum Camaldulensium Montis Coronæ, quod pro selici, prosperoque eiusdem Congregationis regimine, & gubernio, illiusque salubri, tam in spiritualibus, quam in temporalibus directione facta fuerunt, & in. vnum volumen collecte nonnulle Constitutiones, que per Congregationem Venerabilium Fratrum Noffrorum S. R. Ecclesiæ Cardinalium negotijs, & consultationibus Episcoporum, & Regularium. præpofitam examinatæ, recognitæ, & correctæ sunt, tenoris qui sequitur, videlicet.

#### Della sorte de'Monaci, e vita loro. Capitolo I.



C O S A manifesta, che si ricrouano quattro sorte di Monaci, la prima delle quali, è quella de' Cenobiti, che militano sotto Regola, ouero Abbate.

#### COSTITUTIONE.

C Li Eremiti Camaldolesi della Congregatione di Monte Corona, non si serrano ne i Chiostri, nè meno ne i Dormitori de' Monasteri, & in questo ancora differisce la Monastica conversatione dall'Istituto Eremitico Camaldolese; che quella suol'essere nelle Città, ò Terre, e vicino alla frequenza de popoli; e questa se ne stà ne i monti; e trà le selue. Laonde feguitando i vestigij de nostri maggiori, si ordina, che i nostri Eremiti debbano essere Iontani dalle Città, ò Terre almeno per vn miglio: E gli Eremiti nostri non possono mai habitare ne i Chiostri, eccetto nella Badia di Monte Corona per caufa de'vecchi, infermi, e foraftieri: e non. solo non possono edificargli : ma se gli saranno offerti, gli debbano subito ridurre in forma di Eremo.

· 2 Siano i detti Eremi trà le selue solte, quali col piantare, inserire, tagliare, e con altre diligenze si mantenghino, e s'accretchino: e però denRegola, e

dentro il circuito dell' Eremo, non farà lecito di tagliar' arbori, per non guaftare la bellezza del luogo. E chi taglierà alcun'arbore verde fenzalicenza del Priore, per ciascun' arbore tagliato debba digiunare vn giorno in pane, & acquali E se il Priore del luogo senza consenso del Capitolo di casa, dentro la Clausura dell' Eremo farà far tagliata d' arbori, sia penitentiato da i Padri Visitatori, ò dal Capitolo Generale, di vna disciplina circolare. Intendendosi tagliata d' arbori quando passa il numero di quattro, ò cinque arbori e questo nel corso del suo Priorato il che non deue farsi senza ragione uo le necessità, mentre però non siano arbori, che guastino la bellezza del luogo.

3 Siano gli Edificij degli Eremi nostri constutto il loro giro chiusi di siepe, e sosso, ò di mura in modo, che non vi si possa entrare, se nonper la porta, donde nessimo può vicire senza licenza del Superiore. E posta che vna volta sarà la Clausura negli Eremi, non si potrà alterare, nè con allargarla, nè con restringerla, senza es-

presso ordine del Capitolo Generale.

4 Le Celle non, siano contigue, ma lontane l'vna dall'altra poco più ò meno di trenta piedi: fe però il sito del luogo lo comporterà; & altretanto ancora siano lontane dalla Chiesa, e dalle Officine.

5 Et acciò la folitudine sia vera, non si ammetta nel commercio commune pratica di persona alcuna secolare, etiamdio di gente vicina,

fotto

fotto pretesto veruno, eccetto nelle occasioni di carità; anzi si auuerta, di non dar mai causa alcuna di frequentare i nostri luoghi, e per questo essetto ancora non s'ingerischino ne i negotij de'secolari, ò parenti, il che se li prohibisce strettamente, se però il Superiore non giudicherà do-

uersi tare altrimenti per giuste cause.

di frequentare le Chiese de' secolari, nè andare a'funerali, ò altri vssitij: e così è loro prohibito assatto essercitare per se stessi cura d'anime In ogni luogo poi, doue si trouano, suori, ò dentro dell' Eremo anco nella propria Cella suggano le vagationi, non solo del corpo, ma anco della mente; le quali sogliono distruggere il proposito della solitudine, e ogni spirituale ediscio. E per questo i Superiori deuono aunertire di non esser faculi à lasciar' andare i sudditi attorno anzi, se la necessità non gli astringe, li faccino stare nella Clausura in continua osseruanza, e essi parimente non debbano vscir mai suori, se non sono forzati.

7 E per maggior'osseruanza della solitudine, non sia lecito all' Eremita, non solo di entrare, ma nè anche di metter la testa nell'altrui Cella, & Ossicine, senza licenza del Superiore, e questa prohibitione si estende ancora per li sorastieri, eccettuato però in caso d'incendio, d'infermità, di consessione, ò d'altra necessità, che verisimilmente haurebbe potuto muouere l'animo del

Superiore à conceder detta licenza.

, ,

8 Chr

16 Regola, es

S Chi ottenuta la licenza, ò douendo altrimente parlare ad alcun'Eremita, anderà alla sua Cella, debba non aprire, ma picchiare alla prima porta, e dire con voce intelligibile, Deo gratias, & aspettar patientemente la risposta di chi sta dentro il quale intesa la voce, deue risponderli subito con l'isfesso tenore, e nella prima stanza parlar con esso : ma nella Cella doue si dorme, ò nel legnaro, non sia lecito di ponerui ne pur'il capo, eccetto ne i sopradetti casi: E chi contrauerrà, ò permetterà, che si controuenghi, dichi sua colpa in Capitolo, e digiuni vn giorno in pane, & acqua per ciascuma trasgressione: Chi poi entrara nell' Ostrone sia prinaro della pietanza.

9 E perche la folitudine molto aiuta la caflità, per questo si ordina, che negli Eremi nostri non possino entrare, nè pur'aunicinarsi le Donne: onde acciò l'ignoranza non sia cagione di errore, si piantino alcune Croci grandi di legno, ditcosto alquanto dalla porta, quali Croci è prohibito alle Donne di passare, sotto pena di scommunica, late sententi e, secondo si contiene nel Privilegio di Paolo Terzo concesso alla nostra. Congregatione, e per il Breue d'Innocentio X.

ro Può nondimeno il Capitolo Generale à richiesta de'vicini (conforme al detto Prinilegio) permettere, che vno, ò due, ò al più tre giorni dell' anno da deputarsi dal detto Capitolo Generale, possino le Donne entrare per loro dinotione nella Chiesa solamente: ma nell'Eremo in neisma modo; nè meno nelle Sagrestie, e loro Venerale.

fliboli

e i

la

al

ft

ui

le

p

Īe

n

fe

11

stiboli doue sono, ò rispondono le porte delle habitationi degli Eremiti potranno bene entrare in quelle soresterie, one è solito d'introdurle, e nel resto questa prohibitione sia sempre inuio-labile. E se l'importunità de i popoli pretende altrimente, e non si possa e onuenientemente resistere, più presto si abbandoni li luogo, e si risol-

uino i Padri andare altroue.

Eremiti nostri, non piglino à reggere, nè à confessare, nè à tener cura di Donne: Anzi non sia lecito di parlar con esse, senza che vi sia presente vn Compaguo: on de se alcuno Eremita nostro permetterà, che Donna alcuna passi le Croci, ò le introdurrà, ò permetterà, che siano introdotte negli Hospitis, ò Case delle nostre possessioni, done gli Eremiti sogliono habitare, ò le consessera, eccetto però in caso di estrema nece sità, gli sia dato vna disciplina circolare. Non vadino mai à Monasteris di Monache, nè ardischino ordinariamente celebrar Messe nelle loro Chiese, senza la donuta licenza.

#### Seguita la santa Regola.



A seconda è quella degli Anacoriti, cioè degli Eremiti, li quali non per feruore di conucrsatione nouiviale; ma per lunga prona prima fatta nel Monasterio hanno imparato ammaestrati dall'aiuto di molti) à combat-

18 tere contra il Demonio,e come già bene istrutti nella moltitudine de' Frati, con l'aiuto di Dio sono sufficienti alla singolare pugna dell' Eremo, senza confolatione, ò aiuto altrui: con la fola mano ouero braccio proprio combattere contra i vity della carne, e delle cogitationi. La terza generatione di Monaci oscurissima è quella di Sarabaiti, i quali non essendo approuati da Regola alcuna, ne dall'esperienza, maestra di tutte le cose, come oro nella fornace: ma mollificati secondo la natura, e similitudine del piombo, & anco sernando con l'opere fede al secolo, sono manifestumente conosciuti per huomini, che mediante la tonsura, mentono à Dio; i quali Sarabaiti à due à due, à trè à trè, ouero ancora foli, senza Pa-Rore, standonsi serrati, non negli Ouili del Signore, ma ne i loro propry, hanno per legge il piacere de i loro desideri, dicendo tutto, che si hanno pensato, ò eletto, esfer santo; e quello non esfer lecito, che à loro non piace. La quarta generatione di Monaci, è quella de' Girouagi, i quali tutta la vita loro vanno per diuerse Prouincie albergandotre, è quattro di per le Celle di dinersi, e sempre sono vagabondi, instabili e seruendo à i proprii desideri, e dilettationi della gola, sono in tutto, e per tutto peggiori de i Sarabaiti. Della misera conditione de quali tutti, meglio è tacere, che parlarne. Lasciando dunque tutti questi

addietro, con l'aiuto del Signore veniamo ad ordi-

nare la fortissima generatione de Cenobiti.

nel-

on-

rac-

e, e

naci Ten-

Za,

ma del.

olo,

me-

aiti

de i

to, à

loro

clla

di-

rle

ibi-

ira-

glio

iesti.

rdi-

#### COSTITUTIONE.

17 N' altro modo di viuere più simile à quello degli Anachoriti fii per dinina ispiratione trouato dal Padre S. Romualdo per quelli, che col mezzo di più stretto silentio, e maggior solitudine, aspirano al sommo della perfettione, e questo è di quelli Eremiti, che anticamente, furono da i Padri nostri nominati, Rinchiusispercioche volontariamente si rinchiudono dentro il brene spatio di vna Cella,e di vn' Horticello, prinati di ogni conuerlatione humana: Secondo il qual modo di viuere sino al presente osseruato, si ordina, che à gli Eremiti Professi, che istantemente domandano la reclusione, dopo però cinque anni della Professione loro,se gli possa concedere in perpetuo, ouero à tempo, purche sia nota, à chi farà questa concessione la buona vita,& i religiosi costumi, cioè l'osteruanza,il silentio,il seruore dell'oratione,& altre virti simili di quello, che ne farà istanza.

2 L'autorità di concederla in perpetuo, ò per più anni, fia riferbata al Capitolo Generale. Nè fi deue concedere questa reclusione per lungo tempo, se non à quelli, che più volte, ò almeno per vn' anno l' haueranno prouata: Sarà nondimeno lecito al Priore del luogo concederla ad alcuno de'stioi sudditi per lo spatio al più d'vn' anno. E finalmente alli Prelati, durante la prelatura, al Maestro de'Nouiti, al Sagrestano, & al

B 2

Cel-

Cellerario, durante l'vsfitio loro, non si potrà

concedere tal reclusione.

3 Le Celle per li Rinchiusi, si deputaranno quelle, che sono piu rimote dell'altre quali habbino il loro Oratorio con Altare, ornamenti, e paramenti da celebrare, & habbino gli Horti cinti di mura: E questa sia la legge perpetua di detta reclusione: Che gli Eremiti rinchiusi, non meno, che gli apcrti, stiano soggetti al giogo dell' vbbidienza, e pronti sempre a quanto sarà loro commandato. Dal quale volontario carcere, non debbano vscire in modo alcuno sotto graue pena: Ma i Superiori ch' haueranno loro concessa la gratia di entrarui, haueranno autorità di farneli vscir sempre, che parerà à loro, tanto se la reclusione sarà perpetua, quanto à tempo.

4 Sappiano poi i Rinchiusi, che iui deuono osseruare perpetuo, & inuiolabile silentio, di maniera, che non possono ascoltare, nè parlare altrui, senza espressa licenza scritta, e sigillata dal suo Superiore, eccetto i giorni di S. Martino, la Domenica della Quinquagesima, ne i quali per ricreatione, e carità, sarà lecito loro parlare con gli Eremiti per una volta sola insieme.

5 Non possono mandare, nè riceuere lettere di altri Eremiti, nè di qualsuoglia persona senza saputa del Priore, e contrasacendo, tanto nel mandare, quanto nel riceuere, siano tenuti alla penitenza di vn digiuno in pane, & acqua.

6 Diranno l' Hore Canoniche nell'Oratorio della propria Cella, non quando essi vogliono,

ma offeruino il fegno della Campana commune ranto nelle diurne, quanto nelle notcurne Hore, che si dicono in Choro: e le dichino con tutte quelle cerimonie, & offernanze, che in queste Costitutioni, e Rubriche del Breniario si contengono. Nell'Oratorio portino tempre il mantello, e nell'entrare si asperghino d'Acqua benedetta, da benedirsi da essi ogni Domenica, ò da portaruisi bene detta dalla Chiesa. Non si scordino di pigliar l'Indulgenze della Congregatione, & altre le ve ne siano nelli loro Oratorij.

7 Il Giouedi Santo vscendo alla Chiesa commune, si trouaranno con gli altri alla Messa, e sacra Communione, alla Refettione, & al Mandato.Il Venerdi poi, & il Sabbato Santo staranno à Nona, & alla Messa insieme con gli altri : viuendo tutto il restante dell'anno riserrati. E se detti Rinchiusi non sono Sacerdoti, debbano stare alla Messa de' Sacerdoti Rinchinsi, & assistendo seruire, e con licenza del Superiore iui communicarsi; le quali cose potranno ancora esser fatte da vn Sacerdote Eremita Aperto, che deputato dal Superiore, celebrarà nell' Oratorio del Rinchiuso.

8 E perche questo santo orio, desidera ancora le sante occupationi, per questo ciascun giorno oltre all' Officio ordinario, deuono i Rinchiusi recitare cinquanta Salmi di Dauid: nè lascino mai la Lettione quotidiana solita innanzi Copieta, oltre la quale, & altre Lettioni comuni, ancora à gli Eremiti Aperti, debbano attendere per lo spatio di vn'hora alla lettione di qualche buon libro spirituale, e nel medesimo modo con fernor di spirito, duplicheranno la solitaoratione di vn' hora, dinisa trà la mattina, e lastera.

9 Finalmente ristringhino il vitto loro più degli altri: Sì che in tutto il tempo de' digiuni Regolari, possino duplicare le solite astinenze ciascuna settimana, senza altra licenza. E sè con l'aiuto di Dio pensaranno à viuere più strettamente, debbano ottenerne il consenso del loro Superiore.

10 Sarà in arbitrio di essi Rinchiusi, portare i zoccoli scoperti, di andar scalzi,e di portare il

cilicio per mortificatione della carne.

non haueranno voce attina in Capitolo: E quelli che vorranno perpetuamente esser rinchiusi, non l'haueranno, nè attina, nè passina.

#### Qual debba essere l'Abbate. Cap. II.



'Abbate, che è degno di esser preposto al Monasterio, sempre si debba ricordare, come è nominato, e con fatti adempire il nome del Maggiore: percioche si crede, che egli tenga nel Monasterio il luogo di Christo poiche col

pronome di lui, è chiamato dicendo l'Apostolo: Voi hauete riceuuto lo spirito di adottione di figliuosi, nel qual noi chiamiamo Dio Abbate, cioè Pa-

dre.

dre. Per tanto l'Abbate non debba, nè insegnare, nè ordinare, nè commandare alcuna cofa, la quale sia fuori del commandamento del Signore; ma il suo commandare, & il suo insegnare diffonda, e sparga sempre nelle menti de'suoi discepoli, fermento di diuina giustitia. Ricordisi sempre l'Abbate che dinanzi al tremendo Giuditio di Dio si farà esamine della dottrina sua, e dell'obbidienza de' discepoli: E sappia che è imputato a diferto, e colpa del Passore quel manco di vtile, che il Padre di famiglia potra nelle sue pecorelle ritrouare. Et all'hora solamente sarà libero, quando hauerà posto ogni diligenza d'intorno all'inquieto & inubbidiente gregge, & alle loro inferme operationi Per il che esso Pastore assoluto nel Giuditio di Dio potrà dire insieme con il Profeta al Signore: Io non hò nascosa la giustitia tua dentro al cuor mio:ma hò detto, e pronunciato la verità tua, & il tuo salutare; ma i miei sudditi non ne facendo conto, m'hanno dispregiato. Et all'hora finalmente alle pecore inubbidie eti alla cura del proprio Pastore, sarà data per pena, granissima morte. Quando adunque alcuno riceue nome di Abbate, bisogna, che con doppia dottrina gouerni, e reg-Ra i suoi discepoli, cioè più con fatti, che con parole dimostri tutte le cuse buone, c sante; proponendo con parole i commandamenti di Dio à i discepoli, che ne Jono capacico à i duri di cuore, & à i più semplici con l'opere e con effetti. E tutte le cose che dannerà à i suoi discepoli come cattiue, mostri ancora ne' suoi propru fatti ch'elle non si deono fare in alcun modo: accidche presicando esso ad altri, non sia tronato re-

B 4

\$70-

col oi

al-

do

مه

مه

oiù

mi

وع

OH

ta-

ro

are

e il

0,

el-

si,

ofto

or

a-

er

10-

probo, ne colpeuole, e che peccando lui, Dio non gli habbia à dire: Perche narri tu le mie giustitie, e pronuncij con la tua bocca il testamento mio, hauendo tu in ocio la discipiina, gettando dopo te i miei parlari?E tu che vedesti la festuca nell'oc chio del tuo fratello, e nell'occhio proprio no vedesti la trane? Non sia da lui nel Monasterio fatta differenza da persona, à persona, ne haunta eccettione di persone. Non sia l'ono più amato, che l'altro, eccetto quello, che egli trouerà essere migliore degli altri nelle opere buone, & vbbidienza. Non sia preposto il nobile à quel che si conuerti essendo servo, se già qualche ragioneuole cagione non richiedesse altrimenti: Il che se parrà all' Abbate, che la giustitia ciò ricerchi, faccialo, e facci il medesimo in ciascun' ordine, altrimente tenghino tutti i propry luoghi: imperoche ò seruo, ò libero, tutti siamo una cosa stessa in Christo, e tutti sotto un medesimo Signore habbiamo una uguale militia, e seruitu, perche non è appresso Dio eccettione di persone: ma solamente in questa parte appresso à lui siamo differenti, se mi-Pliori degli altri nelle buone opere, & humili siamo ritrouati. Equalmente dunque tutti siano amati dall' Abbate, & vna disciplina, e dottrina medesima sia ministrata à tutti rigualmente, secondo i meriti. Debba dunque l' Abbate nella sua dottrina sempre seruare quella Apostolica forma, nella quale se dice: Ripredi, priega correggi, cioè mescolando tem pi con tempise lusinghe con miraccie, dimostri la seuerità del Maestro, & il pietoso affetto di Padre: cioè duramente riprenda gl'indisciplinati, & inquiezli

, e

),

00

C

e-

ta

0-

0 ,

zli

16-0

10 ,

Te

ti-

100-

10-

ofa

ore

2072

nte

22-

a-

ati

18-

2E-

112-

12

178

Ce-

e:

e-

tie dolcemente prieghi gli obbidienti e mansueti,& i patienti: accioche sempre bene operando vadino di bene in meglio. Ma di questo in particolare l'aunertiamo, che riprenda, e corregga i negligenti, e difpreggiatori, e che non dissimuli, nè faccia vista di non vedere i peccati de i delinquenti, ma tagli, e sbarbi dalle radici meglio che può i vity, tosto che cominciano à nascere: ricordandosi del peccato di Heli Sacerdote di Silo. Per la prima dunque, e seconda ammonitione corregga con parole quelli, che sono di miglior capacità, e di costumi più grani, raffrenando, e castigando con battiture, ouero altre afflittioni corporali gli improbi, duri, superbi, o inobbidienti, in esso principio del peccato: sapendo che è scritto:Lo stolto non si corregge per parole. Et altroue: Batti il tuo figlinolo con la verga, e libererai l'anima sua dalla morte. Ricordare si debba sempre l'Abbate, chi egli sia, e come è nominato; e sapere, che più si richiede, e si vuole da quello, al quale più è commesso. Sappia ancora, quanto disficile, & ardua cosa ha ricenuto, hauendo tolto à reggere anime,e seruire à i costumi di molti, e che bisogna alcuni correggere con lusinghe, & altri con riprensioni, & altri con persuasioni, e conforti. E sì fattamente à tutti si accommodi, e si conformi secondo la qualità, Co intelletto di ciascuno, che non solamente non patisca danno alcuna delle pecorelle à lui commesse; ma habbia più tosto a rallegrarsi dell'accrescimento del suo buon gregge. Ma sopratutto guardi, che dishmulando, ouero poco stimando la salute dell'anime à se commesse, non habbia maggior sollecitudine delle

cose

cose transitorie, terrene, e caduche, che di esse anime; ma sempre pensi, che hà preso à reggere anime, e che ne debba render ragione. Et accioche forse non alleghi in sua scusa la pouertà del Monasterio, ricordifi, che è scritto: Cercate la prima cosa il Regno di Dio, e la giustitia, e tutte le altre cose vi faranno aggiunte. Et in altro luogo: Niente manca a cotoro, che temono Dio. E sappia, che chi ha tolto à reggere anime, deue prepararsi à renderne ragione, e quanto numero de' Fratelli vedrà hauere sotto la sua cura, sappia per certo, che nel di del Ginditio hà da rendere ragione di tutte l'anime loro, e della sua parimente. E così temendo sempre la futura essaminatione del Pastore circa le pecorelle à se commesse, & hauendo cura, e tenendo conto de fatti d'altri, diviene sollecito circa i futti propris e somministrando emendatione ad altri con le sue ammonitioni, si fà egli stesso emendato da i proprii vitii.

#### COSTITUTIONE.

Ella Congregatione degli Eremiti Camaldolesi di Monte Corona, non è in vso il nome, nè la dignità d'Abbate; per questo i luoghi della nostra Cogregatione non si chiamino Badie,nè Monasterij, ma Eremi: & i Superiori non Abbati si chiamino,ma Priori: e così il sipremo Prelato di tutta la Congregatione hà solo il nome, ò titolo di Maggiore: nè si sà che gli Eremiti Camaldolesi habbino mai vsato altrimente; benche poco, ò niente importa di che

nome si chiami il Prelato, purche sia, quale vien circoscritto dalle parole del santo Padre.

2 Sappiano dunque tutti i Prelati della Congregatione, che è stata data loro ad osseruare la dottrina del Padre S.Benedetto, e se la trascuraranno, ne daranno conto nel giorno del Giuditio: E però chi sarà fatto Prelato, dene ssorzarsi d'ammaestrare altrui con la dottrina, e conl'essempio, secondo il commandamento dell'Apostolo, che dice. In tutte le cose porgi te stesso efsempio altrui, delle buore opere.

## Del chiamare i Fratelli à Configlio. Cap: III.



203

2022

22-

le-

VI

m-

hà

rne

ere

, e

FIL-

e d

m-

20-

a-

in

fto

3-

oe-

751

وح

sa

to

he

Vante volte occorre, che si habbino d fare cose d'importanza nel Monasterio, l'Abbate conuochi tutta la Congregatione, e poi proponga egli stesso quello che si hà da tra tare. Et vden-

do il consiglio de Fratelli, prudentemente tutto tratti appresso di se, e faccia quello che giudicherà più ville. E per tanto diciamo, che tutti si debbono chiamare al consiglio, perche spessio il signore, riuela al più giouane quello, che è meglio. Ma sì fattamente i Fratelli diano il loro consiglio, e con ogni soggettione d'humiltà, che non presumino con ostinatione difendere la loro sente za, e tarere ma più tosto il tutto dipenda, e sia rimesso nell'arbitrio dell' Abbate. Tin quello, che egli giudicherà più ville, tutti l'vibidiscano. Ma si come è cosa conueniente, che il disce-

-polo

polo vbbidisca al Maestro; così a lui conuiene tutte le cose disporre prouidamente, e giustamente. In ogni cosa adunque, seguitino tutti la Regola, come Macstra, nè da lei nessuno si parta temerariamente. Nessuno nel Monasterio segua la volontà del proprio cuore: nè alcuno presuma, nè dentro, nè fuori del Monasterio ostinatamente con il suo Abbate contendere: E se pure alcuno ciò presumesse di sare, soggiaccia alla disciplina rezolare. Nondimeno esso Abbate faccia tutte le cose col timore di Dio, & osseruatione della Regola. Sapendo di hauere senza duhbio à render conto di tutti i suoi giudicii à Dio giustissimo Giudice. Ma douendosi trattare alcuna cosa di manco importanza in vtilità del Monasterio, vsi il consiglio solamente de i più vecchi, secondo che è scritio; Fà tutte le cose con consiglio,e dopo il fatto non ti pentirai.

### COSTITUTIONE.

Vesta connocatione di Congregatione per antica consuetudine delle Religioni, si hà acquistato il nome di Capitolo, e per Congregatione s'intende qui vn Monasterio, ò Connento di Religiosa famiglia. Il Capitolo poi è, ò Generale, ò Connentuale, ouero quello, che si chiama delle Colpe, ciascun de quaii hà bisogno di particolar discorso: poiche ciascuno hà particolar cagione, e modo da farsi. Qui si parla solo del Capitolo Connentuale.

2 Venendo dunque occasione di trattares qual-

20

0-

3€

oel

2-

5-

6-

rh-

15-

0-

0,

do

)-

e

)-

i-

)~.

Il

e'

10

qualche cosa importante per l' Eremo, il Priore facci chiamare, come si costuma à suon di Campanella, per lo spatio d'vn Miserere, con dieci tocchi in fine, tutti i Vocali, cioè i Sacerdoti, Chierici Professi d'vn'anno, che si trouano in quel luogo di famiglia (che questi sono i Vocali) & in oltre ancora i Visitatori, quando si trouano nel predetto luogo: i quali congregati, dichino inginocchioni il Pater noster, & il Priore, Et ne nos, &c. con questi Versetti. Emitte Spiritum tuum, &c. V. Domine exaudi, &c: V. Dominus vobiscum, &c. con le risposte, & Oratione, Actiones nostras, &c. Il Priore (le però non vi fosse il P Maggiore presente, à cui s'apparterrebbe principalmente quest' offitio deue proporre distintamente il negotio, di cui si hà da trattare, & inteso il parere di ciascuno, con matura consideratione, si termini il negotio per suffragi segreti. Auuertendo ogn' vno à parlar con ogni modestia, e mansuetudine senza passione, e prohibendo espressamente ogni prattica sotto pena di prinatione per sei mesi di voce attina, e passiua: e quello che sarà approuato dalla maggior parte di detto Capitolo, s'habbia per risoluto canonicamente definito, e terminato, & il tutto si noti nel libro degli Atti Capitolari.

3 Le cose importanti, che come si è detto, denono così proporsi, e risoluersi, sono il ricenere de'Nouiti, così alla prona quadragenaria, come à quella di pigliar l'Habito, e del sare la Prosessione: il far tagliata de' legnami dentro la Clau-

fura

fura dell' Eremo ; l'eleggere il Consernatore , il Medico, il Procuratore fecolare, & Annocato: e l'accertare heredità, donationi, e legati, quali però non si possono rinuntiare, se non col consenso del Capico'o Generale: e le non si può aspettare detto Lapitoto, si potranno rinuntiare infra anno, col contenfo delli Padri Maggiore,e Vifitatori ouero della Dieta. Le locationi ancoradelle possessioni per più d' vn'anno, e qualunque spetie d'alienatione : circa le quali alienationi s' osseruino in ogni modo l'infratcritte cose: cioè, che si proponghi prima nel Capitolo Conuentuale distintamente l'alienatione che si hauerà da fare, & accettato il partito dalla maggior parte de'voti; dopo si porti al Capitolo Generale, ò alla Dieta, ò infra anno al P. Maggiore, e Visitatori; da'quali rispettiuamente approuato, e confermato detto partito, se ne procuri poi in Roma la debita licenza; auertendofi, che non fi faccia l'istrumento dell'alienatione prima dell'afsenso Apostolico, ò se si fà con la riserna di detto assenso, non si dia il possesso prima che sia ottenuto l'assenso Apostolico.

4. Si dichiara poi, che se alcuno riuelerà quello, che si è trattato ne i Capitoli, onde ne possanascere odio, ouero scandalo, incorra nella pena di vna disciplina circolare: ma se si riuelerà cosa leggiera, la penitenza sia in arbitrio del

Priore.

# Quali siano gli instrumenti delle buone opere. Cap. I V.



, il

peen-

et-

fra

Vi-

وي

Jue

is'

oè,

en-

da

arte

al-

ta-

on-

Ro-

fac-

'af-

let-

Ot-

nel-

Pa

pe-

lerà

del

li

Nnanzi ad ogni altra cosa, amare il Signore Iddio con tutto il cuore, con tutta l'anima, e con tutta la virtù, e forze. Dipoi amare il prossimo come se medesimo. Non vecidere. Non fare adulterio. Non commetter sur-

to. Non desiderare malamente. Non fare falsa testimonianza. Honorare tutti gli huomini . Ne fare ad altri quello non vuole sia fatto à se. Abnegare se medesimo à se, per seguitar Christo. Castigare il corpo. Non abbracciare le delitie. Amare il diziuno. Ricreare i poueri Vestire il nudo. Visitare l'infermo. Sepellire il morto. Souuenire i tribolati. Confolare gli afflitti. Farsi alieno dalle attioni, e opere del secolo. Niuna cosa preporre all'amore di Christo. Non mettere in opera l'ira. Nè riseruare tempo all'iracondia. Non tener inganno dentro al cuore. Nè dar la pace falsa. Non lasciar mai la carità. Al tutto non giurare, accioche non incorri in pergiuro. Proferire la verità col cuore, e con la bocca. Non rendere male per male. Non far ingiuria, ma con patienza sopportare l'ingiurie fatte. Amare gli nemici. Non rimaledire, ma più tosto benedire quelli che ci maledicono. Sostenere persecutione per la giustitia. Non essere superbo . Ivon dedito al vino , nè molto gran mangiatore. Non sonnolento. Non pigro. Non mormoratore. Non detrattore. A Dio solo commettere la

fua speranza. l'edendo l'huomo in se alcun bene, non à se ma l'attribuisca a Dioma il male sappia sempre esfere stato fitto da se, & a se lo reputi. Temere il di del Giudicio. Hauere spauento del fuoco infernale. Desiderare vita eterna con ogni affetto spirituale. Hauere ogni giorno la consideratione della morte innavzi à gli occhi. Ogni bora bauer cura dell'opere della sua vita. Hauere per certissimo, che Dio in tutti i luoghi ci rifguarda, e vede. Di subito che vengono le male cozitationi al cuore, alliderle, e percuoterle a Christo, e manifestarle al Padre spirituale. Custodire la propria bocca da ogni male, e cattino parlare. Non amare il troppo parlare. Non dir parole vane, datte a far ridere. Non amare il molto, ouero strepitoso ridere. V dire volontieri le sante Lettioni. Frequentemente attendere all' oratione. Ogni giorno con lagrime, e con gemiti confessarca Dio nell'oratione i passati errori, e peccati, e di quelli emendarsene per l'aunenire. Non mettere in operai desidery carnali. Hauere in odio la propria volontà In tutte le cose vbbidire a i comandamenti dell' Abbate, ancora che egli il che non voglia Dio) il contrario facesse: hauendo sempre in memoria quel commandamento del Signore: Fate quelle cose che dicono, e schifate quelle cose, che essi fanno. Non voler'effere chiamato santo, prima che tu sia; ma prima essere, accioche si dica il vero. Adempire ogni di con fatti i precetti di Dio. Amare la castità. Non hauere in odio alcuna persona. Non hauer zelo, ne inuidia. Non amare le contentioni. Fuggire la clatione. Honorare i vecchi, e nell'

amor

amor di Christo amare i giouani. Pregare per gli nemici. Riconciliarsi, e tornare in pace con i discordanti prima che tramonti il Sole. Ne mai disperarsi della misericordia di Dio.

on

n-

17-

rilla

ra he

e,

re

le,

on

il

le

a-

f-

, e

70

0-

ia

0-

le

he

0 .

7-

a.

12-

ll

# COSTITUTIONE.

B Enche questa dottrina d'istrumenti delle opere buone sia assai piena, e sufficiente; si è giudicato nondimeno bene, che due altri qui se ne debbano aggiungere: de'quali l'vno è il frequentare la Contessione sacramentale de'peccati; e l'altro il pigliare spesso il santissimo Sacramento dell'Eucharistia.

2 Tutti i nostri Eremiti dunque ogni otto di,ò noue al più,debbano confessarsi: Et i Sacerdoti, che se non sono impediti, sogliono celebrare ogni giorno,secondo il costume della nostra Congregatione, si esortano a frequentare la Confessione più spesso degli altri: e se alcuno fra il sopraderto spatio di tempo, senza causa ragionenole, ò licenza del superiore, non si sarà confessaro, si priuo in tutto della pieranza, sinche si confessi.

3 Il Priore elegga due, ò tre Confessori, ò più, hauuta mira al numero della famiglia, à ciafcun de' quali potranno liberamente confessari gli Eremiti senz' altra licenza del Priore, ancorche dopo eletto vno, volessero confessarsi ad vn' altro de gli espossi: a'quali espossi potranno parimente confessarsi gli Eremiti nostri forassieri,

C

che verranno à quel luogo: & essendo alcuno de' forastieri sudetti Prelato, ouero esposto dal suo Superiore, possono ancora i suoi Compagni confessarsi da lui, senz' altra licenza del Superiore del luogo. Come possono anco i Padri Visitatori in ogni luogo, e tempo, e così i Vocali concorsi al Capitolo Generale, anco dopo rinuntiante le cariche.

4 Non si esponga nessun Sacerdote nouello alle confessioni, se prima non sarà stato estàminato, & approuato dal Priore, e Visitatori in tempo di Visita se doue non saranno Confessori approuati, che bastino per la famiglia, potrà il Priore approuare chi gli parera sino al tempo della Visita.

Maestro: deputi però il Priore del luogo (quando gli parerà) qualche altro Sacerdote Eremita nostro, di zelo, e prudenza, accioche ascolti due

volte l'anno le confessioni de'Nouitij.

6 Quelli, che si troueranno in viaggio, ò giun geranno alli nostri Hospitii, & altri luoghi della Congregatione, si possono confessare da qualsiuoglia Sacerdote de' nostri, esposto dal Superiore; e non hauendo commodità di esposti, possano confessarsi da altri Sacerdoti nostri, benche non esposti, ouero da altro Sacerdote, ò Regolare, ò Secolare: dichiarando però, che ciò s' intenda quando si sà per necessità, e non in fraude, perche in tal caso la confessione sarebbe nulla 7 Se occorrerà, che alcuna persona secolare.

VO-

voglia confesarsi da'nostri Eremiti(il che si facci senza retributione, e non per ordinario) il Superiore gli deputi il Sacerdote, che pri ma sia stato approuato per idoneo dal Diocesano, e che habbia piena notitia de'Casi Riseruati, ne'quali (se il Consitente sarà innodato) lo rimetta al suo Giudice Ordinario.

8 Si essorta poi per le viscere di Giesti Christo ciascun Prelato, e Superiore, che non sia negligente, ma sollecito, e zelante, circa la cura dell'

anime de'Fratelli

de'

fuo

gni

0-

ta-

011-

un-

ello

mi-

مدا

lo-

tra

apo

res

an-

ues

ziun

del-

nal-

ipe-

ofti,

0011-

:Re-

311-

ulla

ويا

)--

9 Si dichiara poi, che per la medesima autorità di assoluere habbia il Confessore esposto dal Priore, che il Priore istesso; se però questo non si riserua specialmente, & espressamente qualche Caso, ò Censura, nel che si osserui il Decreto di Clemente VIII. circa i Casi Riseruati: ma la Censura per la percossione del Clerico, se sarà publica, s'intenda sempre riserbata al Priore.

della Confessione, s' intenda anco della santa della Confessione, s' intenda anco della santa Communione; cioè, che gli Eremiti non Sacerdoti, debbano communicarsi tutti ogni Domeni ca dell'anno; se però non parerà al Superiore, per l' occorrenza di alcuna Festa solenne vicina, ò altra ragione uo causa preuenire, o differire la Communione, eccetto nelle Domeniche dell'Aunento, e della Quaressma; ne'quali tempi non si deue tralasciarle in alcun modo.

11 Il Giouedi fanto tutti, tanto Sacerdoti, quanto non Sacerdoti, si communichino dal Su-

periore loro, che in quel giorno dourà celebrare: e quante volte anderanno alla santa Communione più insieme, deuono seruare l'ordinedella precedenza fra loro, secondo il grado, ò il
tempo della Protessione, andando à due, à due
all'Altare, portando tutti il Mantello, & i Sacerdoti la Stuola al collo sopra di quello, e tutti con
ogni possibil modessia, diuotione, e riuerenza.

12 Chi vorrà più spesso, ò più di rado pigliar questo santissimo Sacramento, lo potrà fare con licenza del suo Superiore, e non altrimenti; e chi trasgredirà quest'ordine, sia ripreso, e penitentia-

to dal Superiore.

13 In ogni Eremo, e luogo della Congregatione, doue si offitia in Choro, deue conseruarsi il santissimo Sacramento nel suo Tabernacolo ben custodito, e serrato con la chiaue, & ogni set-

timana si dourà rinuouare.

che tutta la dottrina degl' istrumenti data qui nella santa Regola, e Cossitutioni, deue seruire alla risorma principalmente del loro interiore, & alla mortificatione di loro stessi: percioche gli esserciti corporali sarebbono di poco vtile, se non sossero con la vera pietà accompagnati. E chi viuerà nella solitudine in altro modo, sarà à guisa d' vn sepolcro imbiancato, che (come dice il Saluatore) par bello di suori, ma dentro è pieno di ossa, e cose schisse.

## Dell'Vbbidienza. Cap. V.



0

ui

e,

rà li-

è

L Primo grado dell' vbbidienza, e vbbidire senza indugio, e questa si conuiene à quelli, i quali niuna cosa stimano essere a se più cara, che christo, per lo seruitio santo, che hanno promesso, ò per tema, che hanno del

fuoco infernale, ouero per la gloria di vita eterna. I quali, subito che alcuna cosa à loro vien commandata dal Maggiore, come se fosse loro commandata diumamente, non sanno mettere alcuno indugio d farla. De' quali dice il Signore: Per lo solo vdito dell'orecchio mi vbbidisci. E similmente dice alli Dottori,e Maestri: Chi ode voi,ode me. Questi cali a lunque lasciando subito stare le cose proprie, & abbandonando la propria volontà, subito disoccupate le mani, e lasciando impersette tutte le cose, che faceuano, co'l pronto piede dell'obbidienza seguitine con fatti,e con opere la voce di chi loro commanda:e quasi in vn momento insieme, e prestamente si finisce il predetto commandamento del Maestro, e la perfetta obbidienza del discepolo, nella velocità del timore di Dio, i quali con grande affetto desiderando salire alla vita eterna, prendono la stretta via: della quale dice il Signore: Stretta è la via, che conduce alla vita. E non viuendo à suo modo,ne vbbidendo a i proprij desiderij,e piaceri:ma caminando secondo il tarere, e commandamento altrui, desiderano, vinendo ne' Monasteru hauere Ab-C 3

38 Regola, e.

bate sopra capo . Senza dubbio questi tali imitano quella sentenza del Signore, che dice: Io non son venuto a fare la volontà mia, ma di Colui che mi hà mandato. Ma questa sì fatta vbbidienza all' bora sarà accetta a Dio, e grata à gli huomini, auando quello che è commandato non si farà con timore, non tardamente, non tiepidamente, ouero con mormoratione, à risposta, che non gli piaccia di farla. imperoche l'obbidienza, che si rende à i maggiorissi rende à Dio: perche egli proprio disse: Chi ode voi, ode me. E bisogua che da'discepoli con buono, & allegro animo sia fatta, perche Dio ama il datore allegro. E per tanto, se il discepolo obbidisce mal volentieri, e mormorerà, non solo con la bocca,ma anco col cuore, ancorche adempia, e faccia il commandamento; nondimeno non farà accetto à Dio, il quale risquarda il cuore di quello, che mormora. E per questa tale opera non acquista alcuna gratia: anzi incorre nella pena de' mormoratori : se già sodisfacendo non si emenderà.

## COSTITUTIONE.

PErche dall' osseruanza di quelle cose, che nel presente Capitolo della santa Regola si contengono, pende la conseruatione del buon stato, e disciplina Regolare; douranno perciò i nostri Eremiti con molta diligenza essercitarsi nei pratticare i documenti, che il santissimo Padre ci dà, descriuendo le conditioni della persetta vibbidienza.

2 In tutte le cose siano al loro Superiore debitamente soggetti, nè presuma alcuno di far cosa contra il commandamento, ò volontà loro, essendo cosa molto ragionenole, che ini debba esser maggiore osseruanza d'vbbidienza, doue è più austero, e persetto modo di vinere. E però si ammoniscono gli Eremiti nostri di non sar cosa alcuna, se non quelle, che il commune vso comporta; non esfercitino arre veruna; non trasportino da vn luogo alcuna cosa propria, a quello d'vn altro;ne di vna Cella ad vn altra; non guastino, ò disfaccino in quelle alcuna cosa; non taglino, ò alterino vestimenti di alcuna forte; nè faccino straordinario esfercitio, benche, spirituale, senza saputa, e permissione del suo Superiore. S'astenghino ancora da quelle cose,che, ò con parole, ò per legge sono loro prolibite, anzi tenghino per piacere il far con licenza del Superiore quelle cose ancora, che senza licenza sarebbe lor lecito di fareje si sforzino d'adempire con ogni loro potere tutto quello, che si contiene, tanto nella santa Regola, quanto in quelle Costitutioni

3 Et à maggior perfettione di dispreggio della volontà propria, sappiano gli Eremiti no-stri d'hauer col Voto dell'Vbbidienza rinuntiato affatto à tutti i priuilegi, gratie, indulti, ouero concessioni ottenute per innanzi da essi à proprio sauore dalla Sede Apostolica; ò che habbino mira alla singolarità della vita, ò alla promotione à gli Ordini sacri, ò all'essentione della.

C 4

og-

che godel erer-

Ti-

lla

itano

l fon

che

enza

mini,

n ti-

o con

far-

210-

10-

buo-

ia il

ndi-

60c-

il il

Dia,

ora.

tia:

f.0-

foggettione; e finalmente à qualunque effetto della propria volontà.

# Della Taciturnità. Cap. VI.



Acciamo quello, che dice il Profeta: lo nii proposi di custodire le vie mie, per non peccare con la lingua mia; hò messo la guardia alla mia bocca, diuenni muto, mi sono humiliato, e mi sono guardato da dire

anco le cose buone. Qui dimostra il Profeta, che se alcuna volta si debba tacere, e guardare da i ragionamčti buoni per seruare la taciturnita, e silentio: quato maggiormente si deue cessare dalle male parole per la pena del peccato? Per la granità dunque del silentio, à i perfetti discepoli, di rado si conceda licenza di parlare anco di cose buone sante,e di edificatione: peroche è scritto: Nel molto parlare non scamperai dal peccato. Et altrone: La morte, e la vita è nelle mani della lingua. Imperoche parlare, & inscenare,si conviene al Maestro:e tacere, & vdire al discepolo. E per tanto se bisognerà dimandare al Maggiore d'alcuna cosa, dimandisi con ogni humiltà, sogzettione, e riuerenza; Ma le scurrilità, ouero parole otiose, à che muouono à riso, con eterna clausura in tutti i luoghi danniamo, & a così fatto parlare non permettiamo, che il discepolo in niun modo apra la hocca.

## COSTITUTIONE.

dei-

:lo

nie,

na;

OC-

ni-

ire

e se

na-

ato

per

en-

z di

pe-

rai

elle

100-

ce-

15-

18-

ole

272

210

12

A taciturnità è santissima purche no pas-si il segno della ragione, la quale insegna il tempo di tacere, e di parlare . E perche questa dottrina di S. Benedetto della custodia della lingua, dene offernarsi secondo il tempo, e luogo,e fecondo ricerca la necessità, e carità; però deuco alle volte il Superiore concederne dispensa, & altre voice nò. Si dichiara dunque, ester giorni affatto indispensabili tutte le Domeniche dell'anno, e tutte le Feste commandate dalla Chiesa, e da queste Costitutioni: Tutte due le Quaresime, i Venerdi di tutte le settimane; e tutti gli altri giorni, ne'quali per qualche cagione si trasferisce l'astinenza; e dalla Compieta di ciascun giorno, sino à Prima del giorno seguente. Similmente l'hore deputate l'Estate al dormire, & all'oratione.

2 Cosi sono ancora alcuni luoghi, che non ammettono dispensa alcuna di silentio, come è la Chiesa, il Vestibolo di essa, la Sagristia, il Capitolo delle Colpe, il Refettorio: E di più si prohibisce ancora ne i giorni, che si dispensa il silentio, il parlare per le strade, che sono fra le Celle, e nel se piazze auanti le porte della Chiefa, e nel cortile della porta dell' Eremo.

3 All'incontro si conceda loro qualche licen-2a di poter parlare in alcuni giorni, & hore di sopra prohibite, ricercando così l'humana condi-

tione,

tione, & anco la carità-fraterna: E però la Domenica della Quinquagesima, e la Festa di San Martino (perche douendo cominciarsi le Quaresime, gli Eremiti sogliono in detti giorni con carità ricrearsi insieme) si dispensa il silentio dall' hora di Prima, sino alle quattr'hore di notte, eccettuandone però sempre la Chiesa, Sagrissia, Capitolo, e Vestibolo, e purche si dichino all'ho-

re debite i diuini Offitij in Choro.

4 Ottenne poi la laudabile consuerudine, che due volte la setrimana nell'Inuerno; e tre volte nell' Estate, il Superiore entrato con i Frati nel Vestibolo della Chiesa, dopo l' hora di Prima, dispensi il silentio, la qual dispensa non deue durare più, che sino all' hora di Compieta: intendendo per l'Inuerno, dalla Festa dell'Essaltatione della santissima Croce, sino à Pasqua di Resurrettione; e l'Estate il restante dell'anno . L'Innerno dunque facciasi la dispensa del silentio la terza, e quinta Feria;ma nell'Estate vi si aggiunghi il Sabbato, ne i quali giorni, ò in alcuno di essi, se occorrerà Festa di precetto, si trasserisce la dispensa in vn' altro giorno non impedito da Festa; e se sosse Festa ogni giorno della sertimana, si faccia nella minor Festa, che vi sarà: di maniera, che non si lasci di dispensare il silentio per due giorni l'Inuerno, e tre l'Estate. Guardinsi però che in questi abboccamenti non si tratti mai di cosa secolare, irreligiosa, ò vana.

5 E perche il silentio si rompe, e distrugge, non solo con le parole, ma con ogni altro im-

43

portuno rumore, perciò si astenghino da ogni strepito, ò manuale essercitio, tanto vicino alla. Chiesa, mentre si celebrano le Messe, & i dinini Offitij, quanto nelle Celle, vie, e luoghi publichi, mentre si sà oratione, ò si dorme; e se alcuno al tempo del filentio andarà all' altrui Cella, ò farà strepito notabile, mentre si dicono i diuini Ostitij, e si sa oratione, ò si dorme, massimamente di notte; ne dichi sua colpa in Capitolo, e secondo la qualità della colpa, sia dal Superiore penitentiato. E chi hauera trasgredito circa il silentio semplicemente, parlando piu à lungo che per il dire d'vn Miserere, sia prinato della portione de frutti, che se si deuono in quel giorno, ouero della prima portione, che gli tocca: così si rimuouono da nostri Eremi in tutto gli Vecelli, che fono garrali, e delitiofi, e gli Animali atteggiatori, e latrabili: si permettono solo i Cani per guardia done sono necessarii.

6 I Nouitij non deuono parlar mai con Professi senza licenza del loro P. Maestro per quelli, e del Priore per questi. Con forastieri poi, ò secolari, ò Religiosi, parenti, amici, & operari, non sia lecita conuersatione alcuna, se il Superiore, per qualche causa ragioneuole non lo comman-

derà, ò permetterà.

Do-San

ma-

con

lall'

ec-

رب

he

nel

روب

11-

11-

0-

e-

n-

12

ıdi

la

<u>|</u>-

r

7 Ricorditi ciascuno, che mentre si suona à Prima, riuolto con la mente à Dio, debba dire ogni giorno questo verso del Salmo. Pone Domine custodiam ori meo, & ostium circumstantia labits meis: Non declines cor meum in verba malitia ad

excufandas excufationes in peccatis.

## Dell'Humiltà. Cap. VII.



A Diuina Scrittura, fratelli, ci chiama dicendoci. Chiunque si essalterà, sarà essaltato. Quando dunque dice così, viene à mostrarci, che ogni essaltatione è specie di superbia: Dalla qual

cosa, mostra guardarsi il Profeta guado dice: Signore, il cuor mio non s'è essaltato, nè gli occhi miei fi sono elenati in alto, nè caminai in cose grandi, nè in cose marauigliose sopra di me; ma che feci ? se io di me medesimo non sentiua humilmente;ma estaltai l'anima mia, retribuisci all'anima mia, sì come à fanciullo dislattato dalla madre sua. Onde fratelli se vogliamo salire alla più alta cima della somma humiltà, e velocemente peruenire a quella celeste essaltatione, alla quale si ascende mediante l' humiltà della presente vita, ci bisoena con l'opere nostre accedenti drizzare quella scala, che apparue in sonno a Giacobbe, per la quale gli erano mostrati gli Angeli, che discendeuano, e salinano: per lo qual discendere, e salire, senza dubbio niuna altra cosa intendiamo se non che per superbia si discende, e per humiltà si ascende. Et essa scala dritta, significa la nostra vita in questo secolo, la quale humiliato che s'è il cuore, è drizzata dal Signore verso il Cielo. Perche i lati di essa scala, dicono, che sono il nostro corpo,e l'animaine i quali lati la dinina vocatione hà inserto diversi gradi d'humiltà, ouero di disciplina, accioche noi per essi ascendiamo.

ima la-

irà

osi,

10-

ual

10-

iei

111-

che

il-

11<u>-</u>

12-

al-

211-

10-

a-

gli

li-

bio

bia

ela

aore

he

i-

Il primo grado adunque dell'humiltà è se ponendosi il Monaco sempre il timore di Dio innanzi à gli occhi, al tutto guarderassi di non mai dimenticarselo, e sempre si ricordi di tutte le cose commandate da Dio: e che quelli i quali disprezgiano Dio, incorrono per i loro peccati nelle pene infernali. E sempre nell' animo suo riuolghi la vita eterna, preparata a quelli,che temono Dio,e guardandosi ogn'bora da' vitij,e peccati,cioè,delle cogitationi, della lingua, degl' occhi, delle mani, de' piedi, e della propria volontà, s' affretti di tagliar via tutti i desiderij carrali. Pensi l'huomo di esser sempre, e ad ogn'hora dal Cielo risquardato da Dio, & in ogni luogo i suoi fatti esser veduti dall' aspetto della Diuinità, & ogn'hora esser dagli Angeli annunciati a Dio. E questo ce lo manifesta il Profeta, quando mostrandosi Dio essere sempre presente alle cogitationi nostre, dice : Dio sottilmente cerca, & estamina i cuori, e le reni: Et anco: Il Signore sà le cogitationi degli huomini, imperoche sono vane. Et ancora dice: Tu hai inteso le mie cogitationi da lontano, e che la cogitatione dell'huomo si confesserà a te. Imperò accioche l' humile fratello sia sollecito circa le cogitationi sue peruerse, dica sempre nel cuor suo: All'hora sarò senza macchia innanzi alla diuina presenza, quando delle mie iniquità mi guarderò. Et in tal modo ci è vietato a fare la propria volontà, quando la Scrittura ci dice: E dalla volontà tu ti guarda. Et ancora prezhiamo il Signore nell'oratione, che sia fatta in **JOINS** 

noi la sua volontà. Ragionenolmente adunque ci è insegnato di non fare la propria volontà, quando ci quardiamo da quello, che la Scrittura dice: Sono alcune vie, che paiono a gli huomini diritte, e buone, il fine delle quali ne sommerge nel profondo dell'Inferno. E quando anco ci guardiamo da quello, che è detto de i negligenti. Sono corrotti e fatti abbomineuoline i loro piaceri. Unanto a i desiderin carnali, dobbiamo credere, che sempre Dio ci sia presente dicendo il Profeta al Signore. Innanzi a te Signore, è ogni mio desiderio. Dobbiamo dunque quardarci dal cattiuo desiderio, perche la morte è po-Ra appresso l'entrata della dilettatione. Onde ne commanda la Scrittura, dicendo. Non andare dopo le tue concupiscenze, e desiderij. Se adunque gli occhi del Signore veggono sottilmente i buoni, & i rei, e fe il Signore sempre dal Cielo rifguarda sopra i figlinoli degli huomini, per vedere se si troua alcuno, che conofchi Dio,ò che lo cerchi,e fe dagli Ange-Il a noi deputati ogni di e ad ogni bora, sono annunciate le opere nostre al Siguore, e Creator nostro Dios per certo fiatelli sempre ci douemo guardare, si come dice il Profeta nel Salmo: Che mentre declimamo nel male e dinentiamo inutili, Dio non ci risquardi, è perdor andoci in questo tempo per la sua pieta, & aspettando, che in meglio ci convertiamo nel futuro fecolo non ci dica; Tu facesti le tali, e tali cose, & io mitacquire in the and an elimination of the

Il secondo grado dell' humiltà è, se non amando l'huomo la propria volontà, non si diletti adempire i Juoi desiderisma seguiti quella voce del Signore, che

dice:

qı

di

n

20

ig

ci

al-

0-

do

lo,

b-

te-

Sia

te

que

00-

ne

po

gli

かえ

rac

:21-

re-

177-

205

me

mo

dis

Co

470

10

do

PAR

che

dice: Non sono venuto à fare la mia volontà; ma quella di Colui, che mi hà mandato. Similmente dice la Scrittura. La propria volontà hà pena, e la necessità partorisce corona.

Il terzo grado dell' humiltà è, che l' huomo per amor di Dio, e con ogni obbidienza sia soggetto al suo Maggiore, imitando il Signore, del quale dice l'

Apostolo: Che fù vbbidiente sino alla morte.

Il quarto grado dell' humiltà è, se in essa vbbidienza incontrando l' huomo cose dure, e contrarie, ouero essendogli fatte qual si uogliano ingiurie con tacita conscienza, abbracci la patienza e sopportando non si stracchi, nè si parta; dicendo la Scrittura: Chi perseuererà insino alla fine, sarà saluo: Et altroue: Confortisi il cuor tuo, & aspetta il Signore; e mostrando in che modo il fedele debba sopportare per il Signore tutte le cose, etiandio contrarie, dice in persona di essi sofferenti. Per cagione tua siamo tutto il giorno tormentati à morte, & estimati come pecore da macello; e sicuri della speranza della dinina retributione, con allegrezza soggiungen do, dicono: Ma in tutte queste cose siamo vincitori, per amore di colui, che ci hà amati; e similmente la Scrittura in altro luogo dice: Tu Dio ci hai prouati,& essaminati mediante il fuoco, come si essamina l'argento: Tu ci conduceili nel laccio, & hai posto le tribulationi sopra le nostre spalle. E per mostrarne, che ci bisogna stare sotto il Prelato, sog+ giunge dicendo: Tu hai posto huomini sopra i capinoftri ... is is is a first

Questi tali certamente adempiono anco il com-

mandamento del Signore, mediante la patienza nelle cose auuerse, e nell'ingiurie; peroche essendo percossi in una guancia, porgono l'altra; & a chi loro toglic la tonica, lasciano anco il mantello, & essendo angariati e fatti andare per forza un miglio, di loro volontà vanno due: e con l'Apostolo Paolo sostenzono i falsi fratelli, & ogni persecutione, benedicendo

quelli, che li maledicono.

Il quinto grado dell'humiltà è, se il Monaco non asconderà al suo Abbate alcuno de i mali pensieri, the gli vengono in cuore, ouero i mali, che occultamente hà commessi; ma humilmente à lui li confesserà al che fare la Scrittura ci conforta dicendo: Scuopri al Signore la via tua, e spera in lui. Et altroue dice: Consessatiui al Signore, perche è buono, & in eterno dura la misericordia sua. E similmente il Proseta dice: Io ti hò manisestato il mio peccato, e non ti hò nascosto le mie ingiustitie, anzi hò detto con sermo proposito. Io pronuncierò, e consesserò contra me stesso le mie ingiussitie al Signore, e tu perdonasti l'impietà del cuor mio.

Il sesto grado dell'humiltà è. se il Monaco sia contento d'ogni viltà, & estremità, & d tutte le cose à se inginstamente aunenute si giudica come male, & indegno operario, dicendo col Profeta: A nulla son ridotto, e non me n'era accorto: come vu giumento sono diuentato appresso di te, & io sempre steco.

Il settimo grado dell'humiltà è se il Monaco,non folamente dica con le parole , ma anco creda nel più

inti-

int

tut

m

m

pe

27.7

dei

tan

ni

li

tur

ter

L

70

Sti

fe

intimo del suo cuore esser egli inferiore e più vile di tutti humiliandosi, e dicendo col Proseta: lo sono vn verme, e non vn'huomo obbrobrio degli huomini & absettione della plebe, essendo estaltato, mi sono humiliato e consuso. E similmete: Buon per me, che mi hai humiliato, accioche io impari i tuoi commandamenti.

L'ottauo grado dell'humiltà è, fe il Monaco niuna cofa faccia se non quello, che la commune Regola del Monasterio, ò gli essempi de Maggiori lo confor-

tano, e gli suadono.

Il nono grado dell'humiltà c', se il Monaco rassireni la lingua dal parlare, e tenendo silentio, non parli prima che sia addimandato: mostrandone la Scrittura, che nel molto parlare non si suggirà il peccato; e che l'huomo loquace non sarà indrizzato sopra la terra.

Il decimo grado dell' humiltà è , che il Monaco non sia facile, nè pronto à ridere, perche è scritto :

Lo stolto essalta la voce sua nel riso.

L'undecimo grado dell' humiltà è, che il Monaco quando parla, parli pianamente, senza ridere, humilmente con grauità poche parole, ragioneuoli senza gridare, essendo scritto: Il sauio si sa conoscere

à poche parole.

Il duodecimo grado dell' humilià è, che il Monaco non folamente col cuore, ma con effo corpo dimoftri sempre à quelli, che lo veggono, humiltà, cioè nell' essercitio, nel Monasterio, nell' Oratorio, nella via, nel campo. E breuemente douunaue si trouerà, sedendo, andando, ò stando in piedi, stia sempre col

D

capo

capo chino, e con gli occhi fissi in terra, stimandost sempre colpeuole de'suoi peccati. E di già pensi essere presentato al tremendo Giuditio di Dio, dicendo sempre nel suo cuore quello, che disse il Publicano Euangelico stando con gli occhi fissi in terra: Signore non son degno 10 peccatore di lenare gli occhi miei verso il Ciclo. E col Profeta ancora: lo mi sono piegato, & humiliato da ogni parte. Poi dunque che il Monaco sarà salito sopra tutti questi gradi d'humiltà, subito peruerrà a quella carità di Dio, la quale essendo perfetta scaccia via il timore. mediante la quale comincierà ad offeruare per vna santa v sanza, quasi naturalmente senza fatica alcuna, tutte quelle cose, che prima senza timore non osseruauainon più per timore dell'Inferno, ma per amor di Dio, e per la buona consuetudine fatta, e dilettatione delle Virth: il che il Signore si degnera dimostrare nel suo operario mondo da' vity, e da peccati, mediante la gratia dello Spiritosanto.

## COSTITUTIONE.

Così santa, e di sì grande vtilità la dottrina di questo Capitolo, che da per se sola deue inuttarci allo studio di essa, onde è supersuo aggiunger' altro, eccetto che raccomandare à ciascun'Eremita nostro l'esatta osseruanza di quanto in essa ci si propone.

Degli Offitij dinini da dirsi nelle notti. Cap. VIII.



0/2

Te-

no

hi

0-

171-

ra-

io,

ne-

in-

200 2

Ter-

nor

ta-

20-

ati,

ina

ag-

an-

El tempo dell'Inuerno, cioè dalle Calende di Nouembre, infino d Pasqua, secondo vna ragioneuole consideratione, è da leuarsi all'ottaua hora di notte accioche dormito, che haueran-

no i Fratelli poco più della metà della notte, già digesti si leuino, e quel tempo, che resta dopo le Vigilie si spenda in meditationi; eccetto quelli Fratelli, che hanno anco bisogno d'imparare alcuna cosa circa il Salterio, ouero Lettioni. Ma da Pasqua sino alle sopradette Calende di Nouembre, così si tempri l'hora di dire le Vigilie, che satto un breuissimo internallo, nel quale i Fratelli possino uscir fuori a bisogni della natura, subito si comincino le Laudi; le quali si debbano dire; incominciando la luce del giorno.

COSTITUTIONE.

Vel che ordina qui la fanta Regola, che dalle Calende di Nouembre, infino appasqua, si habbia da leuare alle otto hore: non si deue intendere, che in tutto questo tempo si habbia da leuare sempre alla medesima hora; ma come si accenna in quelle parole (secondo vna ragioneuole cossideratione) che conforme la lunghezza, ò la breuità della notte, l'hora si deue anticipare, ò posporre.

52 · Régola, e

2 Onde dalli 13 di Settembre, il primo fegno di Matutino si suoni à sett'hore poi dalli 7 d'Ottobre ascendendo, quasi per suoi gradi, à sett'hore, e mezza. Così al primo di Nonembre si suoni à ott'hore. Al contrario poi dalli 10 di Febraro, ritirandosi à poco à poco, si dia il detto segno à sett'hore, e mezza: Dalli 7. di Marzo à sett' hore: Dalli 2 di Aprile, à sei hore, e mezza; e dalli 25. à hore seise dalli 9. di Maggio, à cinqu'hore, e mezza; e dalli 2 di Giugno, à cinqu'hore.

3 In oltre crescendo di nuono la notte, di nuono si tiri auanti il segno: onde dalli 10. di Luglio, si sinoni à hore cinque, e mezza: e dal primo di Agosto, à sei hore e dalti 20. del detto sino alli 13. di Settembre, à sei hore, e mezza. Si eccettua la Notte di Natale, nella quale il Matuti-

no si dice alle sei hore.

4 Il segno di Matutino si suoni due volte, come anco l'altre Hore Canoniche: Il primo segno di Matutino l'Inuerno duterà tanto quanto sia lo spatio del dir cinque Miserere: Ma nell'Estate solo di quattro, con l'internallo di due Miserere fra il primo, e l'vltimo segno: ma l'vltimo sarà solo d'un Pater noster, & un'Aue Maria.

5 Vdito che si sia il fegno di Matutino leuandosi subito tutti preparinsi à tant'opera, & alzando la mente à Dio, dichino qualche diuota Oratione, ò Salmo, ouero contemplino qualche Misterio della Passione di Christo, ò altro, assertando il passo con modesta grantà verso la Chiesa, done arrinato che sarà l'Eremita, scoper-

rofi

an

18

Eli

E

rà

fe

lu

CC

fe:

di

VI

A

71

7

tosi pri mieramente il capo, nell'entrare si asperga con l'Acqua benedetta, dicendo: Asperges me, &c. ii che deue offeruarsi non solo entiando: ma anche vscendo dalla Chiesa: dipoi soggiunga; Introibo in domum tuam, adorabo ad templum san-Eum tuum, & confitchor nomini tuo Domine, &c. Et inginocchiatofi ananti l'Altare, poiche hauerà fatto alquanto di otatione, e finito il primo segno si leni, & entrato in Choro, si metta nel suo luogo, aspettando il cenno del Superiore d'incominciare l'Osfitio. Nell'altre hore, e tempi, sempre che si entra in Chiesa, si entri col capo discoperto benche sia grandissimo freddo, e con vn ginocchio solo piegato à terra, innanzi all' Altare similmente s'inchini, e poi entri in Choro.

## Quali Salmi fi debbano dire nell'Hore della notte. Cap. IX.

10

1-

)--

ni

0,

å

0-

Hi

·e,

di

di

i-

fi-

Cti-

0fe-

n-:ll'

ci-

11-

n-

)-

و

et-

م

21-

👺 El tempo dell'Inuerno, detto prima il Verso, Deus in adiutorium meum intende, poi si debba dire tre volte, Domine labia mea aperies, al auale Verso si debba soggiungere il ter-

zo Salmo, e la Gloria: E dopo questo si debba dire, ouero cantare il Salmo nonagesimo quarto, con l'Antifona: Dopo seguiti l'Ambrosiano, & appresso sei Salmi con l'Antifone: 1 quali Salmi finiti, e detto il Verso, dia la Benedittione l'Abbate; e sedendo tutti nelle loro sedie, siano lette da' Fratelli successinamente nel Libro sopra il Leggio, tre Lettioni, infrà

le quali si cantino tre Responsory, cioè due senza Gloria, e dopo la terza Lettione, quello che canta detti Responsory dica la Gloria, la quale subito che egli incomincia à dire tutti si leuino da sedere, ad honore, e riuerenza della santissima Trinità. E siano i detti Libri, ne i quali si hanno à dire le dette Lettioni della diuina Scrittura, sì del Vecchio, come del Nuouo Testamento: e le loro espositioni siano satte da nominatissimi Ortodossi, e Cattolici Padri. E dopo queste tre Lettioni, e loro Responsory, seguitino gli altri sei Salmi, da cantarsi con l'Alleluia, e detti questi, si recita la Lettione dell' Apostolo, il Verso, la Supplicatione delle Litanie, cioè Kyrie eleison, e così si sinischino le Vigilie notturne.

#### COSTITUTIONE.

Ouendosi osseruare à pieno l' ordine del Breuiario Monastico, basta solo mostrar qui il modo, e le cerimonie del celebrare gli Osserio il modo, e le cerimonie del celebrare gli Osserio il motturni. Alla fine dunque del secondo segno, tatto cenno dal Superiore di cominciar l' Ossitio, tutti si leuino in piedi, e prosondamente inchinati, dichino in segreto, il Pater noster, l' Aue Maria, & il Credo: il che finito, dando di nuono il segno il Superiore, tutti s'alzino. Et il Sacerdote Heddomadario cominci il Deus in adiutorium e ci il che quando si dice, tutti voltati all'Altare, si taccino il segno della Croce: e quando si dice, Domine lubia mea aperies, segnino col dito grosso la bocca solamente. Al Gloria Patri, di nuono

da ambedue i lati del Choro, rinolti l'vno verso l'altro, s'inchinino bassamente, dipoi stando in

piedi seguitino il rimanente.

Cen7a

canta

o che

, ad

: fea-

dette

come

siano

adri:

ezui -

eluia,

lo, il

ie e-

e del

Strar

Of-

fe-

ar l'

ente

Aue

OHO

do-

rium

are,

dice,

rof-

Ollo

a

2 Finche si dice il Salmo, Venite exultemus, &c. di nuono voltino la faccia loro all'Altare, il che anco osseruar si deue, quando si legge l'E-uangelio all'Altare. Il medesimo faccia il Sacerdote, quando recita i Capitoli, le Antisone, al Magnificat, & al Benedictus, ell'Oratione: e quando il Chierico pronuntia i Responsorii breui, il Versicoli, e quando recita le Lettioni dell'Officiale della Magnificat della

tio piccolo della Madonna, e de'Morti.

qui commanda, che il nostro santo Padrequi commanda, che si legghino vicendeuolmente in Choro, le deue dire l'vltimo, ò inferiore del Choro opposto all' Heddomadario, dimandata prima la Benedittione, purche le Lettions non sian prese dall' Homilia sopra l' Euangelio corrente, percioche in questo caso tocca al Sacerdote Heddomadario il leggerle. I Responsorij poi saranno detti dal Chierico Heddomadario. Quando il Superiore sà lui l'Ossitio, come nelle Feste solennissime, non dourà esso leggere le Lettioni dell' Homilia, ma il Sacerdote Heddomadario.

4 Negli Eremi oue sono sei Sacerdori, oltre il Priore in Choro; il Priore non è obligato sar l'Heddomada, se non l'Offitio nelle Feste solennissime: il che però s'intende quando li sei Sacerdoti sanno essettiuamente l'Heddomada da Sacerdoti. Quando poi il Priore sarà l'Heddoma-

D 4

da, il Sacerdote à lui vicino leggerà le Lettioni dell'Homilia; e così dourà offeruarfi, perche non è conueniente, che il Prefato riceua benedittione dal fuddito, il che però non s'intende del Superiore.

Come si dichino le Laudi la notte in tempo di Estate. Cap. X.



A Pasqua sino alle Calende di Nouembre, si dice tutta la quantità de' Salmi, che si è detta di sopra ma non si leggono già le Lettioni nel Libro, per la breuità delle notti: ma in luogo delle dette tre Lettioni, se ne

dica à mente una del Testamento Vecchio, dopo la quale si soggiunga un breue Responsorio; e tutte l'altre cose si facciano, come di sopra si è detto cioè che alle Vigilie della notte, non si dica mai manco di dodici Salmi, oltre il terzo, & il nonagesimo quarto.

Come si debbano celebrare le Vigilie delle Domeniche. Cap. XI.



L giorno della Domenica i Monaci fi leuino alle Vigilie più per tempo, cr in dirle fi tenca quest ordine: cioè che detti (come di forra ordinammo) siri Salmi, cr il 1 erfo, sedendo tutti

per oraine affiretamente nelle sedie : si leggano nel Libro come di jopra dicemmo, quattro Lettioni, con i lora i loro Responsoru, e solo nel quarto Responsorio si dica dal Cantore la Gloria: la aude subito che lui comincia, tutti con riverenza si levino su dopo le quali Lettioni, seguitino per ordine sei altri Salmi, con l'Antisona, come quelli di sopra, e simulmente il Verso dopo questo, di nuovo si legghino altre quattro Lettioni, con i loro Responsoru, secondo l'ordine sopradetto, dopo le quali si dichino tre Cantici de' Proseti, secondo che ordinerà l'Abbate, i quali Cantici si salmeggino con l'Allelvia: E detto che si sarà il Verso, e l'Abbate haurà dato la Benedittione si legghino altre quattro Lettioni del 14 uovo Testamento, secondo l'oraine dato di sopra.

## COSTITUTIONE.

R Imettendoci in tutto all'ordine del nuouo Breuiario, qui folo si hà da trattare delle Lettioni, e modo di leggerle. Ciascheduno dunque preueda, e legga accuratamente quello che hà da dire, segnando il luogo, accioche poi

non disturbi se, & altrui.

e'

on

0,

ne

1

he

di

to.

7

aci

00,

ioe

0)

itti

nel

COR

2 Chi è vitimo nella parte del Choro all'incontro dell'Heddomadario, senza disferenza alcuna di Nonitio, è Prosesso, deue leggere le quattro Lettioni del primo Notturno, & il Lettore, di mandi col capo chino la melittione nel principio di ciascuna Lettio de rreunta, che l'hauerà dal Superiore, seden de glialtri, & esso shando in piedi, le legga, & ogni vota, che si chier de la Benedittione, tutti si denono leuare, e data

la Benedittione, poi sedere: ma nessuno presuma

di sedere prima del Superiore.

3 Le Lettioni del secondo Notturno, si legghino da quello, che stà vicino immediatamente sopra detto Lettore nell'istessa parte del Choro. Ma le Lettioni del terzo Notturno, che si dicono ordinariamente dell' Homilia, le deue dire sempre il Sacerdote Heddomadario; Tutte le-Lettioni si leggeranno da i sudetti Lettori ne i

proprij luoghi.

4 Il Sacerdote Heddomadario è quello, che comincia l'Offitio in tutte l'Hore, sì di giorno, come di notte, il quale dirà parimente a tutte. l'Hore i Capitoli, l'Antifone al Magnificat, e Benediëtus nell'Offitio regolare. L'Antifone, e Verficoli delle Commemorationi; anco il Versetto con la sua Oratione dopo l'Antifone della beata Vergine Maria nel fine dell'Offitio, & anco la Pratiosi, dopo Prima, con quel che segue. I Versicoli, e l'Orationi dopo i Salmi Graduali, e Penitentiali, ogni volta, che si hanno à dire con le Litanie, si dichino da esso Heddomadario, il quale è ancora obligato di celebrare ogni giorno la Messa Conuentuale, e nella seguente Domenica, e tutta la settimana, dire la Messa dopo Prima.

5 Il Chierico Heddomadario, che farà dall' istessa partedel Thoro del Sacerdote predetto, dirà l' Innittorio in ol Salmo, Venite exultemus, coc.l'Antisote, Ve. setti, e Responsorij delle Lettioni nell'Ossitio regolare: Le lettioni, e Versico-li nell'Ossitio piccolo della Madonna, e de'Mor-

12

ite

)-

re

ei

he

0,

e-

r-

0

**1**—

1

ti.La Lettione del Martirologio, la Lettione brene dopo la Pratiosa, e la Lettione del Capitolo
innanzi Cópieta. Intuonerà tutte l'Antisone del
Salterio ne i feriali semplici, e nelle Domeniche,
perche quando si dicono intiere, le dice tutto il
Choro insieme. In tutte le Domeniche dell'anno,
e Feste doppie all'Ossitio regolare, e nelli Anniuersarij de'Morti, i Chierici Heddomadarij, cioè
quello della settimana presente, e l'altro della
passata, ambedue insieme, dichino l'Inuitatorio,
e li Respontorij brenicosì nelle Laudi, come ne i
Vesperi in mezzo al Choro; ma ne i semidoppi
semplici, e di seria, le dirà l'Heddomadario solo
della settimana presente, nel suo proprio luogo.

6 Il medesimo Heddomadario, nelle Festes soleuni seruirà ancora alla Messa del Padre Maggiore, ò del Priore celebrate: & in tutti i giorni di Festa darà a gli altri la pace, hauendola egli presa prima. E doue si trouerà vn solo Chierico, il Sacerdote vltimo di Prosessione, farà le simtioni solite da farsi da'Chierici, tanto in Choro, quanto nella Lettione à Compieta, & ogn'altra suntione solita da farsi da'Chierici ogni volta che quelli mancaranno, eccetto essendoui vn solo Chierico, quello debba servire la Messa nelle solennità, dar la pace, & il resto farà l'Heddomadario de la solutione.

7 Il Conuerso Heddomandario sia sollecito, acciò si ritroni in Chiesa pronto ogni volta, che sarà bisogno. Esso accenderà le lucerne del Choro à Matutino, e le candele dell'Altare alle Laudi,

Mesla.

Messa, Compiera, & anco à Vespro le Feste, e le fmorzerà finito l'Offitio con diligenza; porterà la Croce andando ananti a tutti tanto nelle Processioni, che si fanno in Chiesa, quanto a quelle, che s'indrizzano a communicare gl'Infermi, & a darli l'Olio santo, e seppellire i Morti : Seruirà al Sacerdote nelle Melle Connentuali, purche non rocchi al Superiore di celebrare nelle Feste doppie di prima Claffe al quale il Chierico Heddomadario dene fernire: Anticipi dun que il tempo, estia preparato accioche cominciata l'Hora, che immediatamente precede la Messa, suoni secondo il folito il fegno con la Campana,e stando in ordine in Sagriffia, aspetti il Sacerdote. Sarà ancora obligato di teruir la settimana seguente alla Mella, che si dice dopo Prima: Et assistere al Sacerdote in Sagriftia la Domenica, rispodendo quando benedice l'Acqua santa: e se non si trouerà presente ogni volta, che sia bisogno l'opera sua, ò se non manderà vn'altro in luogo suo, esfendo egli impedito, dichi sua colpa in Capitolo, e si astenghi ciascheduna volta dal beuer vino.

8 Quando alcuno di questi, ò Sacerdote, ò Chierico Heddomadario giustamente impedito, non può trouarii presente à fare il suo visitio, quello che dalla medesima banda del Choro gli succede prossimo, dourà supplire per il compagno: ma all'visitio del Conuerso Heddomadario, supplitchi chi è immediatamente a lui inferiore di Prosessone: e così i Sacerdoti nuouamente Prosessi finito l'anno di Prosessione, &

viciti

vsciti di nouitiato, cominciano à sare l'Heddomada da Sacerdote.

9 Gli Heddomadarij incominciano al Vefpro del Sabbato, fino a Nona del Sabbato feguente inclusiue, i quali finica Nona faccino la prostratione a terra in mezzo del Choro per gli errori, e difetti da loro commessi in tutta la settimana.

# Seguita la fanta Regola.



Opo il quarto Responsorio l' Abbate ircominci l' Hinno, Te Deum laudamus: e quello finito, legga l' Abbate la Lettione dell' Euangelio, con honore, e tremore, stando tutti in piedi: la qual Lettione Euangelica fini-

ta che sarà, rispondino tutti, Amen. E subito l'Abbate soggiunga l'Hinno, Te decet laus; e data la Benedittione, si comincino le Laudi. Il qual'ordine delle Vigilie, egualmente si tenga il di della Domenica in ogni tempo, così di Estate, come d'Inuerno, saluo se à caso (la qual cosa non sia più tardi si leuassero, imperò che all'hora, si debba abbreniare alcuna cosa delle Lettioni, ò Responsory, la qual cosa però al tutto s'auuertisca, che non auuengase se pure auuerrà, in Choro degnamente a Dio sodisfaccia quello, per la cui negligenza sarà ciò accaduto.

#### COSTITUTIONE.

Vello, che nel Choro è Capo, e Superiore facci l'Assolutioni, che vanno auanti le Lettioni, e dia la Benedittione secondo il solito alli I ettori; intuoni il Te Deum; canti l'Euangelio all'Altar maggiore in mezzo con voce alta e maggior pausa, tenendo al collo la Stuola sopra il mantello, e stando tutti inpiedi rinolti verso l'Altare, e con i lumi accesi sopra di quello. Finito che sia l'Euangelio, dichi, Te decet laus e l'Oratione dell'Offitio corrente: e prima che parta dall'Altare, immediatamente cominci le Laudi, dicendo: Deus in adiutorium meum, cre.

2 In qualunque luogo della Congregatione si trouerà il Padre Maggiore presente in Choro, esso farà le predette suntioni. Il quale anco in tutte le solennità della prima Classè, e nelle Feste della santissima Trinità, e della Circoncisione, del Signore; in quelle ancora della Purissicatione, Annunciatione, e Natiuità della beata Vergine, Maria, farà, e guiderà l'Ossitio ne i primi, e secondi Vespri, al Matutino, Laudi, e Terza; e dirà le Messa Conuentuale. Il che sarà ancora ogni volta che si sa Benedittione di Candele, delle Ceneri, e dell'Oliue, e quando si vestirà, ò farà Professione qualche Nouitio: Il Sabbato santo ancora, e la Vigilia della Pentecoste, osseruando in tutte l'ordine del Messale.

In che

In che modo si debba celebrare l'Ossitio delle Laudi la Domenica.

Cap. XII.



e o,

te

e,

2

?-)-

in

L giorno della Domenica alle Laudi in prima si dica il Salmo sessagesimo sesto, senza Antisona, e dopo quello, si dica il Salmo quinquagesimo, con l'Alleluia: poi si dica il centesimo decimo settimo, & il sessagesimo secon-

docdipoi le Benedittioni, e le Laudi, vna Lettione dell'Apocalisse, il Responsorio, l'Ambrosiano, il Verso, il Cantico dell' Euangelio, le Litanie, e così sia fornito.

#### COSTITUTIONE.

Vesta parte dell' opera dinina dene essere re trattata con più singolare solennità di qualunque altra si sia, cioè con più alto tuono di voce, più adagio, & anco con i lumi sù l'Altare. E perche i giorni Festiui non si solennizzano tutti ad vn modo, però nelli sumi dell'Altare ancora dene osseruarsi dinersità, e regola.

2 Nelle Feste principali della prima Classe, & in alcune della seconda, nelle quali celebra il Superiore, e guida l'Ossitio in Choro, come sopra si è detto, si accendono sei candele di quattr'oncie l'vna: Nelle Feste della seconda Classè, se n'ac-

cendono quattro pure dell'istesso peso: ma nelle Feste doppie della terza Classe, e nelle Domeniche, se ne ueuono accender quattro di tre oncie l'vna, & ogni volta che si sa l'Otstito di semidoppio, ò di giorno trà l'ottaua, ò della Madonna in Sabbato, si deuono accendere due sole candele, di tre oncie l'vna. Quali candele, e lumi dourà accenderli il Conuerto Heddomadario, mentre si canta il Te Deum, e dureranno accese sino che siano finite le Laudi, e medesimamente quando si celebra la Messa Conuentuale, e mentre si dice il Vespro; ma nelli giorni seriali, ò Feste semplici alle Laudi, & al Vespro, si accende solo vna candela di due oncie auanti l'Altare, e l'istesso si sa compieta.

In che modo si debbano celebrare le Laudi ne i di prinati. Cap. XIII.



E i giorni priuati, così si celebra l' (spino delle Laudi: Cicè dicasi il sosi ages mo sesto Salmo senza Antisona alla distesa, prolungandolo alquanto, come si sà la Domenica, ac-

cioche tutti si ritrouiro al quinquagessmo, il quale si dica con l'Antisona: dopo il quale si dicano due altri Salmi secondo l'osanza, cioè la seconda seria il quinto e il trigessmo quinto. La terza seria il quadragessmo secondo, & il quinquagessmo sesso. Ba quarta seria il sessagessmo terzo, & il sessagessmo quarto. La quinta seria l'ottuagessmo settimo, e l'ot-

relle

eni-

ncie

op-

2 111

eles

urà

itre

che

ido

ice

ici

211-

ि वे

au-

lnal-

10-

rle

rl-

il

2-

Ba

no

it-

tuagesimo nono. La sesta Feria il settuagesimo quarto, & il nonagesimo primo. Et il Sabbato si dica il centesimo quadragesimo secondo, & il Cantico del Deuteronomio, il nuale si divida in due Glorie percioche tutti gli altri Cantici de' Profeti si debhano dire uno per ciascun giorno, si come salmeggia la S. Chiesa Romana e dopo queste cose, seguitino le Laudi,dipoi dicasi vna Lettione dell' Apostolo, il Responsorio, l'Ambrosiano, il Verso, il Cantico dell' Euangelio, le Litanie, e così sono finite. Nè mai passi l'Offitio delle Laudi, e del Vespro, che il Superiore in Choro non dica, vdendo tutti nell'vltimo l'Oratione del Signore, cioè Parer noster, &c. per le spine degli scandali, che nascer sogliono accioche i conuenuti mediante la conditione promessa, che dicono nelle parole, Dimitte nobis debita nostra, sicut, & nos dimittimus debitoribus nostris : si purghino, & emendino da così fatto vitio; ma nell'altre Hore, l'oltima parte di detta Oratione in tal modo si dica forte, che da tutti si risponda; Sed libera nos à ma-

#### COSTITUTIONE.

I L modo consueto della Congregatione nell'intuonare i Salmi è, che quelli, che sono i primi nell'vna, ò nell'altra banda del Choro vicendeuolmente intuonino i Salmi, & i Cantici. Gli Hinni s' intuoneranno da quello, che è primo nella banda dell' Heddomadario: Ma il Superiore del Choro intuonerà nell' Offitio regolare i Cantici Euangelici, cioè il Magniscat,

E

Sc

& Benedistus, se però il Superiore predetto non facesse, o guidasse l'Offitio: percioche douendo dire l'Antisona, non può con decoro supplire all'vno, & ail'altro: onde in tal caso dourà intuonare i Cantici chi in Choro sarà primo dopo detto Superiore.

2 Il niede simo Superiore reciterà ancora con alta, & intelligibile voce tutto il Pater noster, dopo il Kyrie eleison, tanto nelle Laudi, quanto nel Vespro; & il Kyrie eleison, comincierà sempre dalla banda del Priore, ancorche nó sia in Choro, eccetto nelli Salmi Graduali, quando sinisce il Gloria Patri, dalla banda del Superiore.

3 Intuonerà il Superiore l'Antisone della beatissima Vergine nel fine dell'Hore, cioè la Salue Regina, & c. Alma Redemptoris & c.

In che modo si celebrino le Vigilie nelle Feste de' Santi. Cap. XIV.



Elle festiuità de Santi, & in tutte le folennità, si faccia come di sopra habbiamo detto douersi fare il giorno della Domenica, eccetto che si dicono i Salmi, l'Antifone, e le Lettioni ap-

partenenti a quel giorno , e festiuità ; ma il modo sopradetto sia sevuato . In quali tempi si dichi Alleluia.

Cap. XV.



Alla fanta Pasqua sino alla Pentecoste, così nelli Salmi, come nelli Responsorii, senza intermissione si dica Allehia: ma dalla Pentecoste insino al principio di Quaresima, ogni notte si dica solo a i Notturni con li

fei vltimi Salmi. E fuori della Quaresima ogni Domenica, i Cantici, le Laudi, Prima, Terza, Sesta, e Nona, si dicano con l'Alleluia: Til Vespro si dica con le sue Antisone: ma li Responsory mai si dicano con l'Alleluia, se non da Pasqua, sino alla Pentecoste.

In che modo i diuini Ossitij si celebrino il giorno. Cap. XVI.



Ome dice il Profeta, Io ti hò lodato sette volte il giorno. Il qual sacrato numero settenario, così sarà da noi adempito, se nel tempo delle Laudi, di Prima, Terza, Sesta, Nona, Vespro, e Compieta, pagheremo il de-

bito di nostra seruità, perche di queste Hore intese il Proseta, quando disse: Sette volte il giorno ti hò lodato. E delle Vigilie Notturne quando disse: A mezza notte mi leuaua à consessarti. In questi tempi adunque delle Laudi, Prima, Terza, Sesta, Nona, Vespro, e Compieta, rendiamo laude al no-

E 2

ftro

habiorno
icono
a apdo so-

non

lire

ituo-

a con

, do-

o nel

pres

Cho-

isce

ella

las

ielle

tte le

En

#### COSTITUTIONE.

SE bene i Conuersi non son tenuti à recitare i diuini Offitii, nientedimeno per esfere ancora essi Religiosi, non possono scutarsi in modo alcuno di non hauere come gli altri à lodare Dio sette volte il giorno, e leuarsi à mezza notte à confessarlo. Per questo sì come è antica consuetudine, sono obligati à recitare ogni giorno le sottoscritte Orationi in cabio dell'Offitio.

2 Diranno dunque giornalmente ottantadue Pater noster, & altrettante Aue Maria, partendole in questo modo, cioè à Matutino quaranta, alle Laudi dieci, à Vespro sette; à Prima, Terza. Sesta, Nona, e Compieta cinque per ciaschedun' Hora. Auuertendo sopra tutto di sar quest' opera con

dinotione, e riuerenza.

3 Deuono ogni notte anch'essi al suono della Campana andare in Chiesa, & assistere personalmente alle Laudi Notturne, e Matutine: nè partirsi sin che l'Ostitio sia compito ma il giorno per le molte occupationi loro, se sarà feria, ò giorno non sestiuo, siano tenuti d' interuenire solamente à Prima, & à Compieta, ma nelle Solennità, e Feste di precetto deuono stare anche à Vespro, tanto dell' Ossitio regolare, quanto de' Morti, quando si dice. Quanti Salmi si debbano dire nell'Hore predette. Cap. XVII.



ı,

ò

Auendo già ordinato quanto al Salmeggiare delli Notturni, e delle Laudi. Hora veggiamo, nell'Hore seguenti che si hà da fare. All Hora dunque di Prima, si dica primieramente il Verso, Deus in adiutori-

um,&c.e la Gloria,e l'Hinno della medesima Hora, e poi tre Salmi distintamente, e non sotto una Gloria: i quali finiti, si reciti una Lettione, cioè il Capitolo,il Verso, Kyrie eleison e sia finita.

## COSTIT VTIONE.

Perche importa assai, che quest'Hora Prima del giorno si celebri à suo tempo, accioche bene succedano tutte l'altre cotè che si deuono fare in Casa. Però il primo segno di que st'Hora dalli tredeci di Settembre, sino alle Calende di Nouembre: e dalli dieci di Febraro, sino alli due di Aprile, deue suonarsi poco innanzi al leuar del Sole; e dalle Calende di Nouembre, sino alli dieci di Febraro, si suonerà detto segno nell'Aurora; e dalli due di Aprile, sino alli tredici di Settembre, si suonerà leuato il Sole. Il primo segno durerà per lo spatio di due Miserere, e l'internallo altrettanto. L'yltimo segno sarà per lo spatio di tre Miserere.

E 3

2 Finita Prîma, il Conuerfo, che hà da seruirela prima Mesla, douerà suonare per significarla. Et il Sacerdote Heddomadario della settimana passata la deue dire. E questa Mesla non deue lasciarsi mai, acciò tutti gli Eremiti possino ascoltarla: E però si esortano tutti, che nessuno sia, che ciascun giorno non dichi, ò non ascolti la. Messa: ma se alcuno ne i giorni prinati sarà impedito d'vdirla, ne habbi licenza dal Priore.

3 Deuono i nostri Eremiti Sacerdoti sforzarfi di celebrare spesso; non essendo appresso Dio più grato Sacrificio, che quello della santistima Eucharistia; nel quale però non siano troppo sunghi, nè troppo breui; ma più presto tenendo il mezzo trà l'vno, e l'altro estremo, si portino

dinotamente in tanto Ministerio.

4 Dopo Prima, sino à Terza, i Sacerdoti vedano di celebrare tutti, e principalmente nella. Chiesa commune: ma se non vi sarà luogo, nè tempo, in quel caso potranno con licenza del Superiore sarlo ne i prinati Oratorij delle Celle. E chi non può celebrare prima di Terza, non lasci di farlo dopo; mentre non sia tempo d'Oratione, ò della Messa Conuentuale senza espressa licenza.

5 Sia cura del Sacerdote Heddomadario, che finita Terza, ouero à suo tempo Nona, si troui parato innanzi all'Altare per celebrare la Messa Conuentuale; il quale ancora il giorno di Domenica darà l'Aqua benedetta à tutti, che sono in Chiesa, & in Choro, come si hà nel Messalese

mentre si sa l'Asperges me Domine, &c. tutti in Choro deuono stare in piedi. Nel sine poi della Messa, communicherà gli Eremiti, secondo il solito, e muterà, d rinouerà le particole del santissimo Sacramento riserbate nel Tabernacolo.

6 Tra noi non si è riputato mai conueneuole, che si dichi la Messa cantando: ma solo celebrarla con Eremitica semplicità, con voce soaue, e con le debite cerimonie, eccetto il Sabbato san-

to, e la Vigilia della Pentecoste.

rui-

ma-

leue

) a[-

sia,

la

im~

zar-

Dio

ima

ppo

ndo

rino

ve-

lla

, ne

del

ile.

011

0-

ceff2

che

OH

-0C

OHO

ic:e

7 Si ordina poi, che si adoperino solo quelli ornamenti, e parati Sacerdotali, che sono necesfarij al Sacerdote per celebrare, senza Piuiale, Tonicella, & altri vestimenti, & ornamenti, e che non possa nelle Messe, benche solennissime, seruit più che vn solo Ministro, il quale nelle Messe, della solennità, che celebra il Padre Maggiore, ò Priore sarà Chierico; nell'altre tutte batta vn Conuerso, & il Chierico sarà aiutato dal Conuerso Heddomadario nel ministrare il Turibolo, & in Sagrestia seruirà al Sacerdote mentre si para, e si spoglia.

8 Nelle solennirà turte della prima Classe, nelle quali celebra il Superiore, e si sa la Messa commune in Resettorio, e nelle tre Messe del di di Natale, e ne i tre vltimi giorni della Settimana santa, s'incensa l'Altare nella Messa Conuentuale, e nel dar l'incenso si deue seguire il modo, se ordine del Messale Romano: l'Enangelio poi si dice senz' altra cerimonia, eccetto che con l'incen-

so nelle seste predette.

# 4

9 L'Hin-

9 L'Hinno del Gloria in excelsis Deo, quando si dichi, ò nò, si hà nella Rubrica del Breuiario Monastico.

10 La Pace si dà tutte le Domeniche dell'anno, & in tutte le Feste commandate. il Chierico Heddomadario la darà à baciare al Sacerdote che celebra, e poi agli altri Assistenti, cominciando dal Superiore, ò più vecchio, sino all'ultimo, dicendo à ciascheduno, Pax tecum, e rispondendo l'altro, Et cum spiritu tuo.

11 Ogni Domenica si douera benedire l'Acqua da quel Sacerdote che celebra la prima Messa, deposta prima la Pianeta, & il Manipolo ma con la Stuola:e quesso in Sagrestia: Auuertendo, che in altre occasioni, che occorrono di adoperar la Stuola, come mostrar Reliquie, ò altro, il Sacerdote piglierà il suo Mantello, ò Cotta, e se la porrà sopra. Nel ministrar poi à gl' Infermi i santissimi Sacramenti dell' Eucharistia, ò Estrema vatione, si osseria il Rituale.

12 Quando si doueranno celebrar Messe priuate in Chiesa all'Altar maggiore ne i di Festiui, prima che il Sacerdote vadi all'Altare, si suoni il segno almeno per lo spatio di vn' Aue Maria, con cinque tocchi in sine. Ma alla Messa di Prima, & alla Conuentuale, oltre al detto segno, se ne da-12 vn'altro per lo spatio di vn Pater nosser, & vn' Aue Maria, con cinque tocchi in sine, auanti che il Sacerdote si vesta.

13 Quando nella Messa si dice il Sanctus, ò si alza la santissima Hostia, o il Calice col San-

o fi

10-

211-

ICO

ote

mi

VI-

ri{-

C-

ef-

ma

io,

oe-

, il

e fe

HI

·e-

ri-

ui,

il

on

38,

2-

'II

he

ò

12--

gue di nostro Signore Giesù Christo, se la Messa sarà prinata, si dia segno con la picciola Campanella à ciò deputata: Ma se la Messa è Connentuale, si dia il segno di vn' Aue Maria per ciascuna volta con la Campana grande: Al qual segno tutti in qualunque luogo si troneranno, inginocchioni, e con la testa scoperta adorino humilmente Iddio in tanto Sacramento. E quando nelle Feste principali celebra il Padre Maggiore, ò Priore, si faccino detti segni con la Campana grande, e con la picciola intieme, il che medesimamente si osserui, quando si dice il Gloria in excelsis Deo, &c.

14 Li Sacerdoti che doueranno celebrare à tempo pressiso, se non si trouano presenti à hora opportuna, si chiamino con cinque tocchi della Campana grande; & i Ministri con tre tocchi soli: Al che ciascuno deue esser sollecito, e massimamente i Ministri deuono ssorzarsi di preuenire.

15 E perche nel celebrare si ricercano i lumi, si dichiara, che alla Messa Conuentuale nelle Feste doppie, e semidoppie, e nelle Domeniche, co strà l'Ottaua, si accendono quelle candele, che si sono accese alle Laudi. E nelle Feste semplici, e giorni seriali, & in tutte le altre Messe prinate, si accendono due candele di peso di due oncie. Ma nella Vigilia della Pentecoste, e nella Messa della Domenica delle Pal messi accendono quattro candele di quattr'oni, e l' vna.

16 Si tengono ancora innanti all'Altar mag-

74 Regola, es

giore continuamente due cerei sopra due candelieri grandi, quali si accendono nelle Messe Conuentuali all'eleuatione del santissimo Sacramento, ne si smorzano sin dopo la Communione, e questo si osserui ancora in tutti gli altri Oratorijo Cappelle; ma con un cereo solo.

# Segue la Regola.



Erza, Sesta, e Nona, si dichino con il medesimo ordine, cioè il Verso, & Hinno di ciascuna di dette Hore, e tre Salmi, il Capitolo, il Verso, Kyrie eleison, e saranno sinite. Ma se la

Congregatione sarà maggiore, dicansi detti Salmi con l'Antisone;ma essendo minore, si salmeggino alla distesa. L'O ssitto del Vespro si termini con quattro Salmi, e con l'Anti sone, dopo i quali Salmi, si dichi il Capitolo, il Responsorio, l'Hinno, il Verso, il Cantico dell'Euangelio, e Kyrie eleison, l'Oratione del Signore, e sia finito. Compieta sia terminata con dire tre Salmi, li quali si debbano dire senza Antisona alla distesa, poi si dichi l'Hinno di detta Hora, il Capitolo, il Verso, Kyrie eleison, e la Benedittione, e sarà finita.

### COSTITUTIONE.

I L suono cell'Hor a di Terza dalli tredici di Settembre sino a 1 assqua dene essere mezz' hora dopo la prima Messa; e se a caso non si celebrasse

75

lebrasse dopo Prima, si prolunghi il suonare allo spatio di vu'hora: da Pasqua poi sino alli tredici di Settembre, quando non si digiuna, si suonera vu'hora, e mezza dopo la prima Messa; ma se si digiuna, si suoni mezz'hora più tardi.

2 Il primo segno di Terza, sia lungo vn Misevere, e l'internallo due, & il secondo segno sia parimente due. Nel giorno poi del Natale di nostro Signore, e nella Festa di S. Romualdo, si diano

tre fegni della sopradetta misura.

3 Il fegno di Sesta, per estere vn solo, durerà vn Pater noster, & vn' Aue Maria, la quale Hora di Sesta in tempo di Quaresima, si dice subito dopo sinita Terza, e nella Vigilia della Pentecoste, e sempre che manca la Messa ordinaria di Terza. Nelle Feste doppie, nelle Domeniche, semidoppi, semplici, e Ferie, dopo detta la Messa ordinaria di Terza, si dice Sesta.

4 Nona si dirà poi in tutto l'anno in tal'hora che està sinita, quando si dice sola, e quando seguita, ò la Messa, ò il Vespro, siniti detti Ossituj sia il mezzogiorno; ma in tempo del digiuno regolare sia sinita mezz'hora innanzi. Si eccettuano però da questo tutte le Domeniche dalle Calende di Nouembre sino a Pasqua, e gli altri giorni di Estate, ne'quali si sà la dormitione innanzi Nona. Et in questo tempo, Nona deue suo marsi all'hora di mezzogiorno; e così il primo segno quando si sarà la dormitione auanti Nona, sarà due Miserere; e ne gli altri tempi vn solo Miserere; ma l'internallo sarà due; & altrettante sarà il secondo segno.

on il

can-

الت

cra-

nio-

i 0-

yrie le la alms alla uttro

dio, il utionata nza

etta e la

ezzi ee-

1

76 Regola, es

Pasqua, si tuoni à ventivn' hora, eccetto le Domeniche di Quaresima grande, nelle quali & in tutto il resto del tempo da Pasqua insino à tanta Croce di Settembre, si suonera à hore venti. Il primo e secodo segno sarà di due Miserere, & altrettanto sarà l' interuallo, eccetto ne i giorni di digiuno di Quaresima, che all'hora per trouarsi tutti gli Eremiti presenti, basterà vno segno solo di vn Miserere Nelle Feste doppie però detti segni deuono tenessi alquanto più lunghi, che nell'altre, e nella Festa del Natale del Signore, e quella di S. Romualdo, denono darsi tre segni della sopradetta misura.

6 A Compieta si dourà stionare circa le ventitre hore: ma s'habbi auuertenza dal Sagrestano mentre attende a questo, massimamente nell' Estate, che dalla Compieta sinita, sino al suono dell' Aue Maria, vi entri il tempo della solita. Oratione ma nell'Inuerno, dalle Calende di Nonembre, sino a i dieci di Febraro, finita Compieta, subito si sinoni l' Aue Maria e la medesima auuertenza si hauerà, quando si dice l' Ossitio de' Morti, cioè che subito finito, si suoni l' Aue Maria. Il segno della Compieta durerà tre Miserere, ò quattro al più, e quando si vedranno gli Eremiti essere in Chiesa tutti, all'hora si potranno sare i segni più breni, ma se alcuno ve ne mancasse, si tenghi lungo il segno della debita misura.

7 Il legno della Cápanella dopo la Lettione auanti Compieta, non si tralasci, che sarà per lo songhi obrantispani spatio di vn Pater noster, & vn' Aue Maria. Il venerabil segno dell' Aue Maria, si suonera subito dopo il tramontar del Sole detta Compieta, ò sinita l'Oratione. E la notte nel sine delle Laudi dell' Ostitto regolare: ma nel mezzogiorno si suoni dopo Nona,ò Vespro,secondo i tempi.

8 Il segno sarà di tre tratti di suono, ciateuno sungo quanto il dire di vn' Aue Maria, con li suoi debiti internalli, qual segno inteso, ciaseuno s'inginocchi, eccetto nelle Domeniche dal primo Vespro, e tutto il tempo Pasquale, e con la testa scoperta dichi l' Aue Maria con li suoi Versetti, Angelus Domini & c.

# Con che ordine debbano esser detti i Salmi. Cap. XVIII.

10 2

Dos

in I

nta

i. Il

al-

u di

lar-

gno

etti

che

, e

gni

en-

ano E-

ono

ta

VO-

ie-

au-

de'

1a-

78-

re-

no

n-

ra.

nc

10

Rimieramente nell'Hore del di sempre si dichi il Verso, Deus in adiutorium meum, e la Gloria, & l' Hinno di ciascun' Hora. Dipoi all' Hora di Prima, la Domenica, si deb-

bano dire quattro Capitoli del Salmo centesimo decimo ottauo; & alle altre Hore, cioè Terza, Sesta, e Nona, si dichino tre Capitoli per ciascuna Hora del sopradettto Salmo. A Prima della seconda Feria si dichino tre Salmi, cioè il primo, il secondo, & il sesto: e così per ciascun giorno insino alla Domenica, si dichino à Prima per ordine tre Salmi insino al decimo nono, in tal modo però, che il nono, e decimo settimo si dinidino in due Clorie; e così si

facci

facci che alle Vigilie la Domenica si incominci sempre dal vigesimo Salmo. A Terza, Sesta, e Nona della seconda Feria, si dichino noue Capitoli, che restano del Salmo centesimo decimo ottano, cioè tre Capitoli per ciascuna delle Hore predette. Finito dunque il detto Salmo centesimo decimo ottauo in questi due giorni, cioè della Domenica, e seconda Feriamella terza Feria a Terza, Sesta, e Nona si salmeggino tre Salmi per Hora, cominciando dal centesimo decimo nono, insino al centesimo vigesimo settimo, che sono noue Salmi, li quali stessi sempre insino alla Domenica alle medesime Hore si replichino ogni giorno, seruando però ogni di una stessa, co uniforme dispositione d'Hinni, Versi, e Capitoli, di maniera che sempre la Domenica si cominci dal centesimo decimo ottauo Salmo.

Al Vespro ogni giorno si cantino quattro Salmi, i quali comincino dal centesimo nono, continuando insimo al centesimo quadragesimo settimo, eccetto quelli, che si sequestrano in diuerse Hore, cioè dal centesimo decimo settimo, insino al centesimo vigesimo settimo, eccetto anco il centesimo trigesimo settimo, et il centesimo quadragesimo secondo, gli altri tutti si dobbano dire a Vespro. Ma perche vengano à mancare tre Salmi, però si debbano dividere quelli, che nel sopradetto numero sono più lunghi e maggiori, cioè il centesimo trigesimo ottavo, e il centesimo quadragesimo terzo, e il centesimo quadragesimo quarto, e il centesimo sesso quadragesimo terzo, e il centesimo quadragesimo di centesimo sesso quadragesimo denque l'ordine de Salmi Vespertimo Accommodato dunque l'ordine de Salmi Vespertimi

l'altre

l'altre cose, cioè Capitoli, Responsorii, Hinni, Versi, e Cantici, si dicano rel modo, che habbiamo ordinato di sopra . Et all'Hora di Compieta ogni giorno si replichino i medesimi Salmi, cioè il quarto, il nona-

gesimo, & il centesimo trigesimo terzo.

minet

No-

i, che

ne tre

Fini-

rttauo

conda

ona fi

dal

esimo

mpre

repli-

della,

pitoli,

ci dal

ılmi,i

to in-

quel-

ente-

esinsa

timo,

i tut-

ano à uelli,

magcente-

rage-

rche e

cimo .

ertini

tre

Disposto l'ordine della Salmodia del giorno, tutti, gli altri Salmi, che restano, equalmente si dividano nelle Vigilie di sette notti in tal modo, che dividendo quelli, che sono fra loro più lunghi, ne siano ordinati dodeci per ciascuna notte. Ma sopra tutto ammoniamo, che se per sorte questa distributione de i Salmi dispiacesse ad alcuno, ordini quello secondo, che altrimenti giudicherà effer meglio: purche per ogni modo a questo si attenda, che ogni setttimana se salmeggi tutto il Salterio, di numero cento cinquanta Salmi. Et il di della Domenica alle Vigilie, sempre si cominci da capo. Imperoche i Monaci, i quali per il circolo della settimana non salmeggiano tutto il Salterio con i soliti Cantici, mostrano troppo pigro il seruitio di loro divotione: conciosiache noi leggiamo che i nostri santi Padri seruentemente quelto hauere adempiuto in vn giorno: che piaccia a Dio che noi tiepidi, per tutta la settimana perfettamente facciamo .

## COSTITUTIONE.

D Er sodissare intieramente all' ordine della fanta Regola, attelo che non sempre si dice l'Offitio della Feria: si ordina, che ciascun Sacerdote, è Chierico dichi prinatamente tutto 80 Regola, es il Salterio di Dauid ogni settimana, recitandolo, ò con la voce, ò mentalmente.

# Del modo di salmeggiare. Cap. XIX.



N ogni luogo crediamo essere la diuina presenza, e gli occhi del Signore per tutto sottilmete considerare i buo ni, & i rei; nondimeno senza alcun dubio, questo crediamo, che massimamen11

r

3

t.

1

ľ

1

te auuenga, quando noi stiamo all'Offitio divino: e però semore ricordiamoci di quello, che dice il Proseta. Servite al Signore con timore: & in altro luogo: Salmeggiate sapientemente. E nel cospetto degli Angeli salmeggierò à te. Consideriamo adunque, in che modo ci bisogni stare alla presenza di Dio, e degli Angeli suoi; e stiamo in modo à salmeggiare, che la nostra mente si accordi con la voce.

### COSTITUTIONE.

I N tutt' i luoghi della Congregatione i Sacerdoti,e Chierici, tanto Professi, come Nouitij, inteso che haueranno il segno dell'Ossitio dinino, debbano andare in Chiesa all'Hore, tanto Notturne, quanto Diurne, & ini sodissare al debito soro innanzi al santissimo Sacramento con diuotione, e riuerenza come si dene. E questo è da osseruarsi in modo, che se alcuni pochi, o à caso due, ò vn solo si tronassero presenti nell' diuinore
buo
dumenpeta:
ogo:
legli

ne,

10,0

iare,

ndo-

Sanes Offiore, Fare

polenti nell'Eremo, deuono andare nella Chiesa à compire quesl'Osfitio, ma però se bene senza canto, secondo l'antico stile, e consuetudine della Religione) con bella distintione di parole, con voce sonora, e concorde, incominciando, e terminando tutti insieme, con le debite pause, e punti,come è costume de Monaci : e però habbiano aunertenza quelli, a'quali s' aspetta d' intuonare, di far questo vssitio ne i Salmi, Responsorij, e Versicoli, con voce mediocremente alta, e sonora. E così quelli, che leggeranno le Lettioni, ò altro, comincino, e finischino sempre in quel tuono medesimo, che finisce il Choro; accioche gli altri ripiglino commodamente l'istesso tuono, e massimamente quando occorre, che due soli cantino il Responsorio, è l'Inuitatorio.

2 E per nó perturbare il bell'ordine del culto diuino, tutti gli Eremiti in Choro debbano star fermi sino al fine dell'Otstitio, se qualche necessità non li sforzi ad vscir suori. Nè il Prelato, se non per negotio vrgente, mentre assiste con gli altri alle diune laudi, posta esser distratto, nè es-

fo distraer gli altri dal Choro.

3 L' Offitio piccolo della beatissima Vergine Maria, si dirà ogni giorno, ma quando non si dice in Choro, il Padre Maestro con sioi Nouiti lo dirà in Capitolo, ò in Sagressia, con honesta pausa: gli altri lo diranno prinatamente doue piu gli piacerà.

4 In Choro poi si dirà sempre, eccetto che nelle Feste doppie, Domeniche, Triduo della

Settimana santa, infra l'Ottane della Madonna, e nella Vigilia del Natale, dell' Episania, della Pentecoste, dell'Assunta, e ne'semidoppi il Matutino solo: e lo stesso si osserni done si sà il Capitolo Generale, quando si sà al suo tempo ordinario, per il tempo che dura il detto Capitolo,

per rispetto della breuità delle notti.

5 I. Orîtio de Morti si dirà in Choro condebita pausa vna volta la settimana, eccetto quelle della Settimana santa, Pasqua, e Pentecoste, & infra l'Ottaua dell'Episania, douendosi però sempre applicare la Messa, ancorche non si saccia de l'Ossitio; con il quale Ossitio si sodissà ancora à quello che ordina il Breuiario ogni prima seria del mese non impedita; dichiarando, che ogni volta che in Choro si sarà qualche Anniuersario, s'intenda con quello sodissare agli oblighi di dir l'Ossitio de Morti ogni prima feria di mese, ò di ogni settimana nelle Quaresime.

6 E perche la modellia, e riuerenza esteriore è di molto giouamento alla diuotione interiore, procuri ciascheduno di osseruare le cerimonie puntualmente, e massimamente quelle, che s'viano in Choro: E primieramente è cosa disdicenole, se stando alcuno Eremita in Choro s' appoggi con la schiena, ò con i cubiti à i seggi, se però non fosse scusato per la vecchiaia, ò infermità. Il che però si faccia con modestia per non causar'ammiratione, ò scandalo a'Nouiti, e Gionani. E quando è tempo di stare inginocchioniconuiene, che si risguardi l'un Choro con l'altro

della-Matu-Capiordioitolo,

quelofte, & ò femeccias corama feche oniuerblighi di me-

eriore
ateriomonie
ne s' vfdices' apgi, fe
inferr non
e Giochioni,
'altro7 Il

7 Il Superiore quando dopo il Magnificat, ò Benedictus, pronuntia con voce alta tutto il Pater noster, deue stare in piedi riuolto verso l'Altate. Similmente starà in piedi quando darà le Benedittioni. Stà ancora in piedi il Sacerdote Heddomedorie de la Orozioni.

domadario, quando dice le Orationi.

8 L'Inchinationi profonde col capo, si fanno sépre al Gloria Patri, &c.e negli vltimi Versi degli Hinni; al Sanctus, Sanctus &c. & al Fiat misericordia tua Domine &c. , nel Te Deum laudamus &c. al Te decet laus &c. dopo letto l'Euangelio à Matutino; à Prima nel secondo Verso dell'Hinno, Deum precemur supplices &c. A Terza quando si dice, Nunc sancte nobis &c. & veniat super nos misericordia &c. al Vespro quando si dice, Sit nomen Domini benedictum. Quando si dice, o gloriosa Domina, e Maria Mater gratia &c. e finalmente sempre che si nomina GIESV e MARIA, s'inchini la testa.

9 Quando nell'Hinno Pange lingua & c. si dice, Tantum ergo Sacramentum, e nel Te Deum laudamus & c. si dice. Te ergo quasiumus & c. e nelle Festività della Madonna di prima, ò seconda Classe, quando s'intuona, Aue maris stella & c. e nella Pentecoste, al Veni Creator Spiritus & c. si deue inginocchiare alli primi quattro Versi dell' vno, e l'altro Hinno, come anco all'Hinno della Croce a i Versi, O Crux aue spes unica & c. e questo però à i primi soli due Versi, e così si deue vsare tutto il tempo di Passione; e sempre nel Salmo, Venite exultemus & c. alle parole. Venite adori

F 2

remus,

remus, & procidamus ante Deum, &c.

10 Sederanno poi à tutte le Lettioni, e Refponsorij, eccetto che dell'Offitio picco'o della Madonna, e nel principio degli Enangeli, che si

leggono all'Homilie.

po dell'anno, mentre si cantano i Salmi, & i Cantici del Vecchio Testamento, e si leggono le Lettioni all'Ossitio regolare, & anco de' Morti, eccetto i Lettori, che staranno col capo tutto, ò mezzo scoperto, secondo la qualità de' tempi : e così nell' Inuerno stiano col capo tutto coperto in Choro trà vn segno, e l'altro; l'Estate scoperto.

12 In tutte l'altre cose, che appartengono al culto dinino, ò sue cerimonie, & osfernanze tanto in Chiesa, & in Choro, quanto suori, dalli tredici di Settembre, sino a Pasqua di Resurrettione, si dene tener la testa mezza scoperta: si eccettua però in ogni tempo il principio dell'Offitio dinino, sino al cominciare de' Salmi, e quando si legge l'Enangelio, ò si sà l'Elenatione del santissimo Sacramento, sinche il Sacerdote, & altri si se vi sono; siano communicati: Quando suona il segno dell'Ane Maria; quando si dice la Salue Regina, ò altra Antisona simile, ne i quali tempi si dene stare con la testa tutta scoperta.

13 All' offeruanza però di queste cole, nonsono tenuti gl'Infermi, se non per quanto piacerà loro: purche tutto facciano con saputa, e sicenza del Superiore senza scandalo, & ammiratione. Potrà bene il Superiore, e dopo Pasqua, &

ananti

21

di

20

ti

fi

SI

11

e

t

2

5

ananti i tredeci di Settembre, se fosse molto freddo, dispensare che si stia col capo mezzo scoperto come nell'Inuerno.

e Re-

della

che si

tem-

Cane Let-

ccetmez-

e cosi

in rto.

no al

tani tre-

ettio-

eccet-

ffirio

ido fi antif-

ri (fe

na il

Salue

empl

non pia-

e li-

mira-

11a, &

iti

14 Al far poi bene le cerimonie vi si appartiene l'vnisormità, cioè che tutti insieme nell' istesso tempo (coprino, e coprino la testa, nell'inchinarfi, nel drizzarfi,nel cominciare,e nel finire qualche cofà: nell'inginocchiarsi nel leuarsi in piedi, e finalmente in ogni attione offeruino il medefimo tempo, modo, e forma.

15 Finito l'Offitio, nessuno si leui prima del Superiore, ò che questi habbia dato il segno di non volersi partire: Procurino in oltre non solo essere conformi nelle cerimonie ma anco nel vestire,nel caminare,& in tutto il resto.

16 In Chiesa entrino con modestia, e con l' habito composto, e con le vesti solite specialmente con il mantello, senza il quale nessuno Eremita, benche forastiero, presuma di entrare in Choro,ne in Refettorio: e se qualche forastiero secolare, ò Religioso sarà entrato in Choro, sia prima modestamente aunisato dal Sagrestano, e menato fuori di là, se però non fosse stato introdotto dal Superiore, ò di sua licenza.

17 Le Processioni, se bene appresso di noi non sono così in vso, come nelle Chiese de'secolari;nondimeno si deuono fare, quando vengono commandate dal sommo Pontesice per acquistare l'Indulgenze, e quelle che vengono ordinate nel Messale, nelle quali si dourà osseruare l'or-

dine del Rituale.

86 Regola, e

18 Nelle Processioni poi, che si denono fare il Giouedi, e Venerdì santo, che ciascuno Eremita porterà in mano vna candela accesa di due oncie, il che per honore del fantissimo Sacramento, si osseruerà inniolabilmente: così dene farsi ancora, quado fi portano à seppellire i Morti. Dell' istesso peso di due oncie saranno le candele che la Settimana fanta fi accendono al Matutino nel Triangolo 'cosi detto)delle Tenebre; ma quelle che si pongono nell' Altare all'adoratione della Croce, saranno di tre oncie;e del medesimo peso denono esser' quelle tre, che si accendono prima dell'altre nella canna con il fuoco nuouo benedetto il Sabbato santo. E tali saranno ancora quelle, che si benedicono il giorno della Purificatione, e si danno agli Eremiti da tenersi nelle loro Celle.

19 Il Cereo Pasquale sarà di sei libre in circa, il quale arderà sempre nella Messa Conuentuale, nelli Vespri, & alle Laudi, dal giorno del Sabbato santo, sino all'Ascensione del Signore, detto che sia l'Euangelo di essa Festa.

20 La cera che si adopera nelle Chiese nostre, deue esser bianca, eccetto quelle candele, che ne i tre giorni della Settimana santa arderanno alli diuini Offitij, & il Venerdi santo alla Messa, es nell'Anniuersario di tutti i Morti, che doneranno esser di cera gialla.

21 All'adoratione della Croce il Venerdi fanto,il Sacerdote celebrante, deposte le pianelle solamente: e gli altri Eremiti con 1 piedi nudi, va-

dino

dino vno dopo l'altro ad adorate la Croce, secondo il grado loro; il che parimente osserino nel Giouedi santo al Mandato nel lauar de'piedi. Le Protetie del Sabbato santo, e della Vigilia della Pentecoste, si divideranno trà i Chierici, e Sacerdoti, secondo che ordinerà il Superiore; ma denono cominciarii sempre dagli vitimi.

# Della riuerenza dell' oratione. Cap. XX.



E volendo noi suggerire à gli huomini potenti alcuna cosa, non presumiamo ciò sare se non con humiltà, e riuerenza: quanto maggiormente dobbiamo pregare, e supplicare à Dio e Signore

di tutte le cose, con ogni humiltà, e pura diuotione? E sappiamo, che non in molto parlare, ma in purità, e nettezza di cuore, & in compuntione di lagrime noi doner essère essaditi. E per tanto l'oratione debba esser brene, e pura: saluo se per affetto d'inspiratione della dinina gratia, non sosse prolungata. In Conuento nondimeno al tutto si abbreni l'oratione, e satto segno dal Maggiore, tutti insieme si leuino.

## COSTITUTIONE.

B Enche la vita Eremitica debba essere vna continua oratione, nondimeno quella commune, che qui commanda la santa Regola, sara breue, cioè per lo spatio d'vu'hora, ma par

1 1 1 1

F 4

tita

fanle foi, va-

fare il

remita

ue on-

nento.

rsi an-

i. Dell'

ele che

quelle

della peso

prima

bene-

coras

rifica-

lle lo-

circa,

male,

bbato

o che

ostre.

e ne i

tita in due volte, cioè mezz'hora la mattina, e mezz'hora la fera dopo Compieta. L'Oratione nel tempo dell'Estate, cioè da Pasqua di Resurrettione, sino alli tredici di Settembre per la brenità delle notti, si farà dopo Nona, se non si digiuna; ma se è giorno di digiuno, dopo Sesta. Nell'Inuerno poi si farà dopo Matutino.

2 Il segno dell'Oratione tanto il primo,quanto il secondo, sara per lo spatio di vn' Aue Maria, con cinque tocchi in fine, con la Campanella: questo si facci tempre in ogni tempo, benche subito finita l'Oratione si douesse suonar l'AneMaria; la qual oratione dourà farsi in commune cioè subito finito il Matutino nell'Inucrno, e subito, finita Nona, ò Sesta respertiue nell'Estate, e subito finita la Compieta tutto l'anno, non douendosi gl'Eremiti partire di Choro, ò di Chiesa, ò dalle Cappelle, se non finita l'Oratione, se qualche necessità non gl'astringesse:il che non possono fare fenza la venia del Superiore, & i Conuersi alle, Hore che non stanno assistenti in Chiesa debbano venire nel medefimo luogo alla commune Oratione, anticipando mentre si dice l'hora, tanto che suonandosi l'Oratione siano in Chiesa,e l' Offitio della beatissima Vergine si dirà dalli Nonitij immediate dopo.

3 Siano folleciti i nostri Eremiti di pigliar l'Indulgenza chiamata volgarmente Exaudiat, che è stata specialmete concessa alla nostra Congregione da Papa Vrbano VIII.e quelle di Paodo V. e se ve ne sono dell'altre ancora, e procu-

rino tutti oltre questa forma, e tempi presissi, di orare, e di attendere all'Oratione con breui, mafrequenti aspirationi, & cleuationi di mente a Dio, perche così si adempirà quello, che è scritto: Bisogna sempre orare, e non mancar mai. E quello; Orate senza intermissione. Questo in somma è il proprio studio, & estercitio della vita Eremitica.

## De' Decani del Monasterio. Cap. XXI.



11-

e-

i-

nia,
ii-

1-

oè

),

to

le

-:

re

3-

10

1-

Iº

)-

ar

· ,

E la Congregatione sarà maggiore, eleggansi di essa Fratelli di buon testimonio, e di santa conuersatione, e costituiscansi Decani, i quali habbiano sollecitudine, e cura delle loro Decanie in tutte le cose, secondo

i commandamenti di Dio, & i precetti del loro Abbate. I quali Decani siano eletti tali, che à loro sicuramente possa l'Abbate compartire i suoi pesi E si elegzhino non per ordine, ma per merito di vita, e di dottrina, e di sapienza. Ma se alcuno di essi ensiato forsi di superbia, sarà trouato riprensibile, essendo corretto vna, due, ò tre volte non si vorrà emendare, sia deposto, & vn'altro che ne sia degno, sia in luogo suo sossituito, & il medesimo ordiniamo si saccia del Preposito.

## COSTITUTIONE.

R Enche appresso di noi non sono in vso i Decani; nondimeno si deue tener cura, e sollecitudine particolare delli nonellamete Professi. Però si ordina, che i Nouitij dopo satta la Professione, reslino per vn' altr' anno ancora fotto la cura,e disciplina del Padre Maestro; nè in detto tempo, benche siano Sacerdoti, possino hauer voce in Capitolo, e diranno la colpa loro insieme con li Nouitij stessi: E finito che sarà detto tempo sia cura particolare del Priore del luo go ogni settimana due volte farli andare alla fua Cella, e dar conto delli loro effercitij spiriruali : & essendo Chierici, istruirli ancora nella materia de' Sacramenti, e non potendo il Priore, ne dia effo il carico ad vn'altro Sacerdore idoneo per questo effetto; e se in ciò mancaranno i Priori, siano penitentiati dalli Padri Visitatori.

Come debbano dormire i Monaci. Cap: XXII.



Iasiched mo delli Fratelli dorma in un letto da per se E habbiano i letti, e suoi formmen, secondo il modo della coma restiore, e ordine dell'Abbate. I'usti se se può fare) dormino in un

luogo medefimos na se la moltitudine non lo permette, desmino d' dieci à dieci, ouero d venti à ventise con i più vecchi,e seniori, che di loro habbiano cura, e sollecitudine. E nella medesima Cella continuamente insino alla mattina stia il lume acceso. Dormino vestiti,e cinti con cingoli, ouero funi, e mentre dormono, non habbiano coltelli a canto, accioche per caso dormendo non si facessino male. Et i Monaci sempre siano apparecchiati al divino servitio, accioche fatto il segno, e levatisi, senza dimora s'assrettino (però con gravità, e moaestia) di prevenirsi l'un l'altro all' Ossitio divino. Li Fratelli più giovani non habbiano letti l'uno appresso l'altro ma stiano mescolati con i più vecchi, e levandosi all'opera di Dio, moderatamente si eccitino, e confortino l'un l'altro per l'escusationi de sonnolenti.

,0

.0--

la

م

nè

10

ro

-1E

0 .

دسه

ri-

re,

ì

272

ti,

la

·e.

176

## COSTITUTIONE.

Ormano i nostri Eremiti nelle loro Celle sempre soli, se non li ssorza la necessità, per viaggio, e suori dell'Eremo di dormire accopagnati: Dormino vestiti, e cinti con li medesimi vestimenti, che vanno vestiti il giorno (eccetto il mantello, e calzette, che si lascia in loro arbitrio) nè di questi è lecito spogliarsi, nè per occasione di viaggio, nè per caldos sì che non sia mai lecito portar la Tonica senza il Tonichino, nè il Tonichino senza la Tonica; e chi sarà il contrario, digiuni trè volte in pane, & acqua. Procurino giacer nel letto con ogni modessia, e compositione, e di non dormir supini. E siano solleciti nell'andare à dormire auanti vn'hora di notte, che

più

più oltre non è lecito di vegliare senza licenza del Superiore, e contrafacendo, se ne dichi la col-

pa in Capitolo.

2 I letti siano di tarole di legno lauorati con semplice sattura, e siano vnisormi, e vi si ponghi vn saccone di paglia, e se à qualch' vno piacerà più vna stora, gli si conceda in cambio del saccone negandosi però in tutto, e per sempre, matarazzi di lana, o piuma, e così i lenzuoli ancora.

3 Le coperte diansi a tutti vnisorme, cioè quelle pelose, & aspre, che volgarmente si chiamano Schiauine, e non si permettino mai più delicate: a chi però non basta vna coperta gli se

ne aggiunghi vn'altra,e non più .

4 Per capezzale si metta à ciaschedun letto vn sacchetto pieno medesimamente di paglia; perche hauerlo di piuma, o lana, ad vn' Eremita

strettamente si prohibisce.

5 Queste cosè che sono qui dette dell'austerità de letti, non si estendono agl' Insermi, deboli, e vecchi, con i quali il Superiore secondo la loro necessità, douerà ad arbitrio suo dispensare.

6 Nella Foresteria ancora douranno essère apparecchiati letti della medesima forma, e con

i medesimi fornimenti.

## Della fcommunicatione delle colpe. Cap. XXIII.



123

ol-

On

ghi

erà

RC-

12-

ra.

oè

3-

ill

fe.

to

2;

ta

ili,

10

n

E alcun Fratello sarà trouato contumace, ouero inubbidiente, d superbo, d mormoratore, d in cosa alcuna contrario alla santa Regola, d disprezzatore delli commandamenti de suoi

maggiori: questo tale secondo il precetto di nostro Signore, sia ammonito la prima, e seconda volta da suoi maggiori segretamente, e se non si emendera, sia in presenza di tutti publicamente ripreso: e se anco così non si correggerà se intende quale, e quanta sia la pena della scommunicatione sia scommunicato. Et essendo pure ancora improbo, & ostinato, sia punito di afflittione, e pena corporale.

#### COSTITUTIONE.

I N questo Capitolo, & in altri seguenti, tratta il santo Padre della scommunica, e del castigo da darsi alle colpe: e perche tra noi non è in vso la regolare, e l'ecclessattica ricerca maggior trattato: però qui si dirà solo del castigo da darsi alle colpe.

2 Si auuerte alli Superiori, che con moltaprudenza confiderino, non folo la qualità delle colpe,e loro circostanze; ma ancora le condittioni,l'ingegno, e la natura di quelli, che le commettono, per saperci applicare conueniente rimedio;

perche

94 Regola, és

perche spesso quella medicina, che giona ad vno, nuoce ad vn' altro, e perciò in vn modo conniene correggere vn gionane, & in vn' altro vn vecchio: in vn modo chi pecca per malitia, in vn altro chi per fragilità. Con quelle, & altre considerationi deue procedere il Prelato alla correttione delle colpe, sapendo perdonare agli humili, & humiliare i superbi.

Quale debba essere il modo della scommunicatione. Cap. XXIV.

Econdo il modo della colpa, si debha estendere la misura della scomunica, onero correttione: il qual modo, e misura di essa colpa, penda, e sia nel giuditio dell' Abbate. Se dunque alcun Fratello sarà trouato in più lic-

ui colpe, sia solamente priuato della participatione della mensa: e questa sarà la pena del priuato del consortio della mensa; che nell'Oratorio non imponga Salmo, ò Antisona, e non reciti Lettioni insino che non hauerà sodisfatto e dopo che i Fratelli haueranno mangiato, solo, e da per se prenda la refettione del cibo, dopo la commune refettione de' Fratelli, con quella misura, cor a quell'hora, che l'Abbate hauerà siudicato eonuenir segli, come se verbi gratia, i Fratalli desinano a Sesta quel tale debba desinare à Nona, e se i Fratelli a Nona, e quello a Vespro: e così faccia insino a tanto, che con sodissattione conueniente consegua perdono.

C O-

#### COSTITUTIONE.

S Apeua molto bene il fanto Padre essere feritto, che secondo la qualità del peccato, deue essere la qualità della penitenza: Però conuiene per non errare dal dritto camino della giustitia, conoscere la qualità delle colpe; percioche alcune sono leggieri, alcune grani, altre

più grani, & altre granislime.

110,

nie-

21-

le-

m-

bha

mi-

lo,e

nel

allie-

one

del

072-

che

2775

one

con

era

ra-

0-

osi

n-

2 Colpe leggieri si dichiara esser quelle trasgressioni di Regola, ò Costitutioni, che sono di poco momento, come à dire, venir tardi in Chiefa, mancare nelle cerimonie, come nell'inginocchiarfi, coprirsi, ò scoprirsi la testa, compere il silentio per poco tempo, rompere qualche cosainauedutamente, e simili: Ma se queste cose leggieri si facessero per mala consuetudine, possono riputarsi graui. Sarà dunque conueniente, che le colpe leggieri,si corregghino con penitenze leggieri, le quali, se bene sono arbitrarie, sarà però bene per la prima volta ammonire segretamente chi traigredisce: la seconda (se sarà bisogno) correggerlo publicamente: & alla terza dargli qualche pena leggiera, cioè, ò che dichi il Salmo quinquagesimo, ò la Corona del Signore, che lasci i frutti, ò la pietanza, che facci la prostratione auanti à tutti, che baci la terra, e simili.

3 Colpa graue è,se vno Eremita hauerà lite, ò disserenza con l'altro, dentro, ò suori dell'Eremo. Se alcuno dirà ingintia ad vn'altro. Se sarà

96 Regola, e

trouato bugiardo volontario. Se sarà solito à non osseruare il silentio, ò romperlo ssacciatamente in Chiesa, in Sagrestia, ò nel Capitolo. Se non osseruerà i digiuni regolari senza causa, ò licenza, & altre cospe simili. La pena sia che dichi il delinquente sua colpa in Capitolo, digiuni in pane, & acqua, vna, ò più volte ad arbitrio del Prelato, baci i piedi agli Eremiti, dichi vna, ò più volte i Salmi Penitentiali, & altre pene simili. Dichiarando, che done nelle Costitutioni viene ordinato, che alcuno sia punito, ò corretto grauemente, senza aggiungere altro, s'intenda di simili pene quì sopra dette.

# Delle colpe più graui. Cap. XXV.



Vel Fratello, che è obligato à pena di più graue colpa sia sospeso dalla mensa,e dall' Cratorio. Niuno delli Fratelli in cosa alcuna si accompagni, nè ragioni seco. Stia solo all'opera à lui

imposta, perseuerando in pianto di penitenza, ricordandosi di quella terribile sentenza dell' Apostolo, che dice: Vn si satto huomo esser dato a Sathana in morte di carne, accioche nel giorno del Signore lo spirito sia saluo. Solo prenda la resettione del cibo in quella misura, & a quell'hora, che l' Abbate giudicherà essergli conueniente. Non sia benedetto da niuno che passo, ne' anco il cibo che gli si dà.

#### COSTITUTIONE.

on

nte of-

23,

de-

ne,

to,

ei

13-

12-

n-

76-

ı di

en-

ra-

ne

lui

07-

che

111

ore

ci-

ate

tto

I tratta in questo Capitolo delle colpe più graui, quali sono: se l'Eremita con animo risoluto non dubita di far quello che gli è prohibito publicamente, ò prinatamente dal Superiore: ò al contrario, non vorrà sar quello che gli è commandato.

2 Colpe più graui saranno ancora la contumacia, percuotere altrui, le bestemmie, il dispreggio della santa Regola, e delle Costitutioni; ma molto più delli Commandamenti di Dio, e di santa Chiesa, le quali cose non possono esser senza peccato mortale, e queste bastano per essepio.

3 Ma accioche i Superiori col creder tal'hora troppo a'mormoratori, non procedino con poca prudenza, senza osseruare il debito ordine: Si determina, che quando si dourà venire alla correttione per questi casi, il Superiore, ò à chi spetta, fatta ptima diligente inquisitione, se però il Reo non confessa spontaneamente, con la depositione almeno di due Testimonij, & altri termini necessarij, proceda al castigo con timore, e carità: hauuta la debita consideratione al delitto, & alla persona; e questi casi si mettano in scrittura per far poi costare al Capitolo Generale, ò alla Dieta, che i Superiori hanno giustamente proceduto contro alli delinquenti.

4 Le pene che à queste colpe più graui si doneranno dare, se bene si rimettono all'arbitrio 98 Regola &

de' Superiori, se ne pongano qui alcune per essempio:come sarebbe il far mangiar pane, & acqua in terra nel Refettorio, quando si fa la refettione in commune, quante volte parrà al Prelato: vna disciplina circolare, ò fare che il Delinquente se la dia più volte da se stesso, ò farlo giacere auanti la porta della Chiefa, ò del Choro, e ciascuno che passa lo calchi sopra; ma però destramente: fequestrarlo nella propria Cella, degradarlo, cioè farlo star'vltimo tra tutti del grado suo: deporlo se è Prelato; metterlo in prigione, & ini affliggerlo con discipline, affinenze, ò con ferri à piedi, e pene simili, dichiarandosi, che la pena della carcere non apporta infamia; nè prinatione, ò inhabilità ad Vffitij, se il delitto per lo quale sarà imposta, non porta seco tale infamia,ò inhabilità.

5 E se alcuno hauerà peccato (che Dio non voglia) contro la Castita, sia posto in prigione, & ini con astinenze, e discipline castigato; e se il peccato sarà manifesto à secolari, sia punito con l'istesse pene, e con altre di più, ad arbitrio delli Padri Maggiore, e Visitatori. E se il Delinquente sarà Prelato, sia deposto, e punito con altrepene ad arbitrio de Padri Superiori, come sopra.

6 Ma per ouiare che sotto pretesto di giustitia non nascano scandali, si ordina che sempre alle colpe leggiere, si diano segrete penitonze. Di quelli, che senza commandameto dell' Abbate si congiungono alli Scommunicati. Cap. XXVI.



E alcun Fratello senza commandamento dell' Abbate, presumerà di congiungersi in alcun modo co'l Fratello scommunicato, ò parlargli, ò mandargli ambasciate, incorra in simile

vendetta di scommunicatione.

## COSTITUTIONE.

Onforme all' ordine della fanta Regolaaiuto, ò fauore; dichiarando, che tutti quelli, che
eforteranno detti Carcerati alla fuga, ò daranno loro in alcun modo aiuto, ò configlio, anzi
fe fapranno, che essi tentino di suggire, e nonlo ruueleranno à i Superiori, siano castigati conl'istessa pena della carcere: Gli altri poi (dal Ministro delle carceri in suori) che solamente gli
haueranno parlato, siano puniti grauemente: il
che ancora s'intenda esser'ordinato delli sequestrati nella Cella, e di quelli, à chi è stato imposto per pena il silentio.

ef-

fet-

ela-

lingiao, e

de-

de-

113-

gio-

e, ò

che; nè

per nfa-

non e, &

fe il

con

len-

res

pra.

pre

Come l' Abbate deue esser sollecito circa i Scommunicati. Cap. XXVII.



In ogni scllecitudine habbia cura l' Abbate de Fratelli, che peccano percioche, non quei, che sono santi, ma gl'in sermi hanno bisogno del Medico. E per tanto dene come sano Me-

dico v fare ogni rimedio, e mandare (ma che non paia venghi da lui) quali occulti confolatori, alcuni de' Fratelli più vecchi, e sauj, i quali quasi segretamente consolino il trauagliato Fratello, prouocandolo ad humile sodisfattione, e consolandolo, accioche non sia assorto da maggior tristitia ma come dice l' Apostolo confermisi in lui la carità, e sia per lui prezato da tutti. Imperoche grandissima sollecitudine deue hanere l'Abbate, e con ogni sagacità, & industria curare, che non si perda alcuna delle pecorelle, à se commesse, e sappia hauer riceuuto cura delle anime inferme, e non tirannide sopra le sane, e tema le minaccie del Profeta, per lo quale dice Iddio: Voi pielianate quello, che vedenate esfer grasso, e quello, che era debole scaccianate via. Non faccia dico così;ma anzi imiti l'essempio del buon Pastore, il quale lasciate nouantanoue pecore sopra i monti, andò à cercare una fola, ch'era smarrica, e se ne andana errando; all'infermità della quale hebbe tanta compassione, che si degnò ponerla sopra le sue sacra-32 spalle, e riportarla alla gregge.

#### COSTITUTIONE.

S Eguino la dottrina qui della santa Regolatutti quelli, che commandano agli altri, & imparino di cercat l'errante pecorella,e ponerla sù le proprie spalle: O quanto peruersamentefanno quei I-astori, che con piaceuolezza accarezzano le pecore cotagiosè; e le seconde,e mansuete irritano sempre, e percuotono! ma guai à loro, che hauranno à render conto rigoroso dell' anime di quelle, che periscono per loro colpa, e negligenza.

Di quelli che essendo stati più volte corretti, non si saranno emendati.

Cap. XXVIII.



irca

ra l'

per-

, mia

edi-

Mc-

paia

i de'

nen-

o ad 1 sia

stolo

o da ha-

era-

2112-

112-

mi-

pi-

rel-

di-

, il.

an-

172-

nta

ra-

E alcun Fratello per qualunque colpa, più volte corretto, & anco scommunicato, non si emenderà, sia di nuouo aspramente corretto; cioè con punitione di battiture, contro di esso lui si

proceda: E se ne anco à questo modo si correggerà, ouero forsi insuperbito, vorra disendere l'opere sue il
che non piaccia a Dio\ all'hora l'Abbate faccia come
il sauio Medico, il quale hauendo vsato somentatioui, vo unquenti di essortationi, medicamenti di scritture divine, in vltimo il suoco delle scommunicationi, e battiture, quando sinalmente vede niente giouare l'industria sua, vsi, vo adoperi quella cosa, la
G 2 quale

quale è maggiore di tutte, cioè l'orationi sue, e di tutti i Fratelli per colui, accioche il Signore, il quale può tutte le cose, dia salute all'infermo Fratello. E se ne anco per questo modo sarà risanato, all'hora finalmente adoperi il ferro da tagliare come dice l'Apostolo. Leuateui d'innanzi l'huomo maluaggio; Et altrone: Se l'infedele si parte, partasi, accioche vna pecora inferma non contamini tutto il gregge.

#### COSTITUTIONE.

Vì si tratta delle colpe granissime, e trà esse la prima è l'incorrigibilità, circa la quale si osserui la Bolla di Vrbano VIII de Apostato, se eiestis: Granissime colpe ancora sono il ferir granemente à morte altrui, percuoter il suo Prelato, partiriì più volte dalla Religione, e tanto più, se hauerà fatto questo con scandalo, ò infamia della Religione, da 'quali delitti, sarà facil cosa conoscer gli altri simili.

2 Se alcuno dunque sará conuinto di si fatte colpe, si procuri la sua salute, purgandolo con pene, & assistioni di carcere,e di discipline,ò di ergastoli: e se la grauezza del delitto (il che Dio non voglia) lo richiede, si potrà condennare à perpetua carcere: ma questi vitumi giudicij di spogliare,ò cacciare, ò condennare agli ergastoli,ò à perpetua carcere, si riserbano solo alli Distinitori nel Capitolo Generale,ò alla Dieta, e sra l'anno al Padre Maggiore e tutti i Visitatori ne' quali giudicij si pigli il consiglio de'periti nel

li tntlc può Se ne final-Apo-10; Et e vna

egge.

e trà irca /rbacolpe Itrui, alla o con li de-

i fat-COH o di Dio are å ij di asto-Dife frà i ne' nel

ar

dar la sentenza e nello spogliare, e cacciare, si offerni il Decreto di Vrbano VIII. de Apostatis, &

3 Denono poi i Superiori de' nostri luoghi contro tali Delinquenti procedere; e trouatili in colpa,carcerarli; ma non potranno in modo alcuno dar sentenza nella sor causa: ma si bene douranno notificare quanto prima il tutto all'i

Iopradetti Superiori.

4 In simili cause di granissime colpe, si proceda per quanto si può, con seruare l'ordine delle leggi circa le cose sostantiali del giuditio, lasciate da parte le follennità, e fottigliezze; ma se hauerà interesse, ò parte il Prelato medesimo, non si apparterrà a lui l'inquisitione,& il giuditio ma à due Padri seniori d'ordine dell'istesso Priore, e poi compilato il processo, e date le difese al Reo, si haurà da mandare sedelmente, ben chiuso, e sigillato alli Giudici competenti, cioè al Capitolo Generale, ò alla Dieta, ò infra anno alli Padri Maggiore, e Visitatori: qual ordine, sc il Priore non vorrà offernare, sia granemente punito dal Capitolo Generale, ò dalla Diera, ò da'Visitatori in Visita, secondo la qualità della colpa: ma contro quelli che confesseranno il loro delitto,& accetteranno la penitenza, hauendo rinuntiato alle difese, sottoscriuendosi à questo in preienza di due Testimonij, quali ancora si sorroscriueranno non si formi processo,

5 Et accioche sotto pretesto di giustitia non si dia occasione al Demonio di malignare, si or104 Regola, e

dina, che se l'Accusatore non prouerà il delitto imputato al Fratello, ò sarà conuinto hauerlo accusato per malignità, sia punito grauemente, secondo la qualità del delitto, ò soggiaccia alla pena del Talione, se così parerà espediente. Onde nelle Visite i Frati sottoscriueranno tutte le loro depositioni, ò denuntie, il che sacciano ancora i Priori. E chi non sà scriuere faccia il segno della Croce.

Se debbano esser più riceuuti i Fratelli, che si partano dal Monasterio.

Cap. XXIX.



L Fratello che per proprio vitio si parte, oucro è cacciato dal Monasterio, volendo ritornare, prometta prima ogni emendazione del vitio, per lo quale si parti. E così sia poi riccu-

nto nell'altimo grado, accioche per auesto si proui la sua humiltà. E se di nuono si partirà, sia in auesto modo sino alla terza volta riceunto. Ma dall'hora in poi, sappia ogni via di ritornare douergli essere denegata.

## COSTITUTIONE.

S E alcuno hauerà appostatato, o sarà suggito, non siano negligenti i Superiori à cercario, e procurare, che torni, e tornando sra vna settimana, sia ricenuto, e se le dia vna disciplina

litto

erlo

nte,

alla

nde

loro

ora i

lella

li,

0 /1

afte-

pri-

cen-

12 6.2

uesto

ain

de-

ig-

ri à

fra

fci-

a

plina circolare,e posto in prigione per vn mese; e se tornera frà vn mese, oltre le sudette pene, perda il luogo della Professione per due anni, e sia prino per detto tempo ancora di voce attina, e passiua; Ma tornando passato detto tempo in alcuno de' nostri luoghi, deue il Superiore riceuerlo,e se hauesse deposto l'Habito,l'assolui dalla scommunica incoria, secondo la forma postanel Rituale, con anuisarne subito il Padre Maggiore,e Vilitatori, i quali ordineranno, che,ò nel luogo donde è partito, ò doue è ritornato, dichi la colpa alla presenza di tutti in Capitolo, della fua fuga e sia punito có vna disciplina circolare: e spogliatoli lo Scapolare lungo, se gliene ponga vu' altro corto fino alla cintura, quale porti discinto: & in questa penitenza starà Nouitio sotto tutti gli altri Professi vn' anno,se sarà suggito vna volta sola; se sara suggito due volte, due aunice se tre volte, tre anni: cominciandoseli a computar detto tempo dal di che se li darà l'Habito corto, & in tutto questo tempo come Nouitio, non hauerà voce alcuna in Capitolo, e si noti il giorno della sua partita nel solito Libro.

2 Finito il tempo di questo Nouitiato, sia veflito con lo Scapolare lungo, e si cinga sopra, come prima, e da quel giorno cominci l'antianità della sua Professione, senza speranza d'ascendere più al grado, e luogo di prima, nè di poter hauer grado di Prelatura, se non sarà dispensato dopo otto anni da due Capitoli Generali.

3 Ma se innanzi che partisse, commesse qual-

che delitto, ouero se dopo la partita depose! Habito Eremitico, ò visse irreligiosamente, oltre le sopradette pene, sia posto anche in prigione, e cassigato con digiuni di pane, & acqua, e di-

scipline ad arbitrio del Superiore.

4 Se alcuno anderà à Roma senza licenza debita de'Superiori, sia immediate posto in prigione, e subito ne sia dato auniso alli medemi Superiori, i quali ordineranno ciò che si debba sare, oltre la pena cossituita da Papa Clemente VIII. di prinatione di voce attina, e passina per due anni per i Chierici, e di vn mese di prigione per i laici, la qual pena può esser rilassata solo dal Pontessee: Chi senza licenza partirà da alcuno de' nostri luoghi, & anderà ad vn altro; sia posto in prigione per vn mese, & ad arbitrio de'Superiori punito d'altre penitenze.

5 Ma se alcuno anderà per ricorso al Padre Maggiore, senza sua licenza, soggiaccia all'istessa pena, se non haurà giustificata la causa del suo ricorso, da giudicarsi dall'istesso P. Maggiore.

# De' fanciulli di minore età, come deuono correggersi. Cap. XXX.



Gni età, ouero intelletto deue hauere le proprie misure: e per tanto quante volte i putti, ouero i giouanetti d'età (i quali non intendono quanto sia grande la pera della scommunicatio-

ne, commettono alvan delitto, siano af slitti con gran digiudigiuni, ouero raffrenati con aspre battiture, accioche si emendino.

## COSTITUTIONE.

Ssendo che nella nostra Congregatione si L' riceuono i Nouitij di età adulta, non occorre trattar de fanciulli, ò giouanetti; de quali si tratta in questo Capitolo della Regola: perche questi non hanno forze naturali per iosfrir le fatiche dell'Eremo, ne discrettione di mente per superare i flutti delle tentationi.

## Del Cellerario del Monasterio. Cap. XXXI.



ofe! oltre

ione,

e di-

a de-

gio-

upe-

fare,

II.di

anni i lai-

on-

o de' to in

rio-

adre

teffa

fuo

ore.

onc

vere

inte

'eta

Sia

tio-

ran

L Cellerario del Monasterio, sia eletto da essa Congregatione, sauio, di maturi costumi, sobrio, non gran mangiatore, non superbo, non turbolento, non ingiurioso, non tardo, non prodi-

go, ma che tema Dio. Il qual Cellerario à tutta la Congrezatione sia come Padre, habbia cura di tutte le cose, niente faccia senza commandamento dell' Abbate, osserui le cose à se imposte, e non contristi i fuoi Fratelli. E se alcun Fratello gli dimandasse alcuna cosa non ragioneuole, non lo contristi, facendosene besse; ma ragioneuolmente, e con humiltà gli dineghi quello, che malamente dimarda Custodisca esso Cellerario l'anima sua, ricordandosi sempre di quel precetto dell' Apostolo: Che chi hauera ben

mini-

ministrato si acquisterà buon grado. Con ogni sollecitudine habbia cura degl' Infermi, de' Fanciulli, de' sorastieri, e de' poweri, sapendo, che di tutti questi, senza dubbio è per douer render ragione nel di del Giuditio.

Di tutti i vasi del Monasterio habbia cura, e di ogni altra sostanza, come fossero vasi sacrati dell' Altare. Non stimi di cosa alcuna, douersi far poco conto, non attenda all'auaritia, & anco non sia prodigo, ne dissippatore della sostanza del Monasterio: ma ogni cosa faccia misuratamente, e secondo il commandamento del suo Abbate. Sopra tutto, habbia humiltà, & à chi non hà da dare sostanza temporale, dia almeno buona risposta; Perche è scritto. Il buon parlate, onero la buona risposta è sopra il dono ottimo. Habbia sotto la sua cura tutte le cose à se imposte dal suo Abbate, e non presuma, nè s'impacci di quelle, le quali gli prohibirà. Senza indugio alcuno dia alli Fratelli l'ordinata provisione del vivere, accieche non si scandalizzino, ricordandosi, secondo il parlar divino qual pena meriti, chi scandalizzerà un de' piccolini. Se la Congregatione sarà maggiore, siangli dati Compagni, da i quali aiutato ancor egli con buono e quieto animo, adempia l'affitio à se commesso. All'hore competenti si diano quelle cose che si hanno à dare, e si chieggano quelle cose, che si debbano chiedere, di maniera, che niuno nella Casa di Dio si perturbi, ò contristi.

d

C

r

ť.

2

n

p

t

2

n

llecile fo-

Giu-

, e di dell'

poco

erio:

to il

abbia

ora-

ra il

cose

ugio

vi-

i, se-

ida-

Sara

tato

effi-

elle

cle,

ella

#### COSTITUTIONE.

E qualità, e pesi del Cellerario, tanto essattamente ci hà descritte qui il santo Padre, che deuono tutti i Cellerari, de' nostri luoghi, non solo leggere spesso con attentione, questo Capitolo della santa Regola, ma sforzarsi ancora di adempire quanto in esso si contiene.

2 Eleggasi dunque il Cellerario, che sia Sacerdote, & almeno di cinque anni di Prosessione, e si elegghi dal Capitolo istesso Conuentuale (eccetto il Cellerario, e Censurario dell'Abbadia di Monte Corona, quali si eleggono dal Capitolo Generale: qual Cellerario proporrà il Priore del luogo, & in caso che non passi, ne proportà vn'altro, e non passando ancor questo, si dia atuniso à i Superiori, & essi prouederanno opportunamente: & occorrendo far prouisione sta l'anno la possi tare il Priore, con il consenso de' Superiori.

3 Sia il Cellerario tale, che se non tutte, almeno habbia le principali condittioni, che nella santa Regola si ricercano. E perche à lui con autorità però del Superiore, si commette la cura, & amministratione di tutte le cose, però è tenuto à fare vn Libro, nel quale sedelmente apparischino da lui notate tutte le partite dell'introito, & esto dentro espresse in scritto, e suori in abbaco. Et vn'altro, nel quale pure apparisca il dare, e l'hauere, e lo stato della Casa, a'quali Libri aggissi-

gerà

gerà vn Giornale, doue breuemête, & esattamente scriua le spele, e le esattioni di ciascun giorno.

4 In sua mano saranno tutti li beni dell'Ercmo,mobili,& immobili, redditi,& entrate, ò siano in danari,ò in frutti. Sno vilitio sarà riscuotere i crediti e pagare i debiti à suoi tempi senza rardanza, auuertendo di non esser duro e rigido esattore con poueri, che non possono sodisfare: Fugga le liti, e controuersie di colè temporali; ma quando farà necessario trattare di qualche interesse, si procurino prima con i debiti modi tutti i rimedij, e mezzi di concordia, & accommodamento. Di più sarà sua cura comprar le cose necessarie, vendere le superflue, che ananzano: cercare,e prouedere l'abbondanza di quanto sa bisogno al vitto degli Eremiti, e collocando le cose ne i luoghi opportuni, prudentemente conseruarle.

5 Le cose poi appartenenti alli bisogni della Famiglia, ò quanto al vestire, ò quanto alle massariti delle Celle, ò quanto al viuere; deue egli prouedere diligentemente, non comprandole per ciascun giorno à minuto, ma in somma, e quantità grande, vna, ò due volte l'anno, à i tempi, e luoghi opportuni, dando prima nota delle robbe, che si deuono comprare, al Padre Superiore, e secondo il suo beneplacito fare il tutto.

6 Habbia cura ancora, che tutti i vasi, tanto quelli, che seruono alla Mensa, quanto quelli, che s'adoprano in Cella, ò prinari, ò communi à ciascun' vso, e massime le tazze da bere siano di ter-

ra, ò di legno, nè possono mai vsarsi di vetro, ò altra materia:e questo ancora si osserui in Foresteria:e come buon padre di famiglia habbia cura di fornirsene, accioche per l'inopia delle cose, non sia ssorzato di negare à quelli, che diman-

dano le cose giuste.

men-

rno .

'Ere-

ò fia-

uote-

mza

igido

sfare:

orali;

Iche

modi

:com-

arle

anza-

quan-

ocan-

mente

i della

e maf-

ue egli

idole

12,0

i teni-

delle

Supe

utto.

, tanto

elli,chc

à ciaf-

di ter-

ra,

7 Sopra ogni altra cosa poi, sarà sollecito il Cellerario di far tagliare le legna prima di Capitolo à tempo debito, al crescer della Luna; & al più lungo al mese di Settembre darne vna giusta quantità à ciascuno. Auuertisca però, che nel tagliar le legna non venghino estirpate le selue; ma più tosto si conservino: e vicino alle strade maestre si lascino sempre alcuni arbori per ornamento,& ombra di quelle. Dall'altra parte vedino gli Eremiti di non brugiar superfluamente questa abbondanza di legna, accioche essi per questo ancora non prouino più lungo tempo il fuoco del Purgatorio.

8 E come il Cellerario è obligato fare ogni cosa con il consenso del suo Superiore, così douerà al medesimo, ò à chi lui ordinerà, render conto fedelmente, e distintamente per ciascun. mese dell'amministratione sua. E se il Cellerario vorrà far di suo capo, e non vbbidire al suo Superiore; possa il Superiore, con due altri Padri pui vecchi della Casa mutarlo, benche sosse elet-

to dal Capitolo Generale.

9 E perche il Cellerario solo non può portare tutto il peso dell'amministratione della Casa; se gli aggiungerà vn Fratello Conuerso per Dif-

pen-

pensiero, il quale ancor esso si atto ad essercitare quest' visitio. A lui sono fidate tutte le cose necessarie per vso della Casa, e degli Eremiti, tanto nel vitto, quanto nel vestire; onde dene vsar moltadiligenza, che bene acconcie, e nette si ponghino à i loro luoghi, e cautamente si custodischino, e più cautamente si distribuischino, conforme però l'ordine del Priore.

ro Se gli aggiungerà ancora vn Canauaio, che habbia buona cura, e custodia della Cantina, e che porti il vino à tempo debito per ciascheduna Cella, e distribuisca i frutti, e gli agrumi, secondo l'ordine del Superiore, hauendo l'occhio, che la massa de frutti, & agrumi non si marcifca, e guasti.

De'ferramenti del Monasterio.
Cap. XXXII.



Irca la fostaza del Monasterio, in ferramenti, ò vestimenti, ò altra qualsiuoglia cos a, prouegga l'Abbate di Fratelli ( della vita, e costumi de quali sia sicuro) e secondo che giudicherà esser vette à esse, ciascuna di

dette cose consegni, accioche da loro siano custodite, e rassettate. Delle quali tutte cose, tenghi l'Abbate un Inuentario; accioche succedendo i Fratelli l'uno all' altro nel custodire le dette cose assenate, sappia che cosa dà, e che cosa ricene. Ma se alcuno sporcamentes e negligentemente trattarà le cose del Monasterio,

fia

70

it

il

re

q

d

1

C

m

C

C

0

fia ripreso, e non si emendando, sia sottoposto alla correttione della Regola.

#### COSTITUTIONE.

I C Otto nome di sostanza in questo luogo pare, che il fanto Padre voglia appunto intendere tutti i nobili di che sorte si siano; per il che vengono custoditi, non da vno, ma da più Ministri, quali si deuono ogn'anno tutti eleggere dal Capitolo Conuentuale in ciaschedun luogo, subito dopo l'ingresso del nuouo Priore. Tra questi sarà il primo il Sagrestano, come più degno al quale si dà cura di custodire, maneggiare, e dispensare i vasi sacri, le vesti, e gli ornamenti degli Altari, e della Sagrestia; e però sarà tenuto à farne vn'Inuentario, & in capo dell'anno render conto d'ogni cosa: il che se non farà, sia castigato dal Superiore. Quali ornamenti, e robbe di Sagrestia, non sarà lecito imprestare à'secolari, e loro Chiese, senza licenza del Capitolo Connentuale.

2 Vsilitio del Sagrestano sarà ancora accommodare l'Horologio e di fignificare l'Hore Canoniche, tanto del giorno quanto della notte, con il suono della Campana, e così ancora altre cotè che hanno pur bisogno del suono di Campana: e quando occorre, ch'egli passi, ò anticipi l'hora debita del suonare; ne sia corretto dal Priore. Sua cura sarà di custodire diligentemente la Chiesa, Sagrestia, e Capitolo, tenendo bene ac-

H

concia,

rcif-

itare ecel-

o nel

lt.u

11110,

me

,che

1,00

edu-

, fe-

chio,

n ferqualqualate di ni de' e gintina di

tite, ¢
te vn
to all'
ia che
nente,

nente, Lerio, Jia concia, e ben posta à i suoi luoghi tutta la lor supellettile. Terrà ben nette le lampade, che sogliono ardere in Chiesa, tanto innanzi del santissimo Sacramento, quanto altrone, e riuederle spesso, accioche di continuo stiano accese: e done non sono i Nouitis, terrà preparate ogni notte le sucerne in Choro, disponendole à suoi luoghi: Muterà à suoi tempi, e secondo la qualità degli Ossiti, paramenti degli Altari & in somma sarà con ogni esattezza, quanto si appartiene ad vn buon Custode e Ministro della Chiesa, e Sagrestia, procurando con l'aiuto de i Nouitis, tenerle ben pulite, e nette e se sarà di bisogno, se li dia vn Compagno, che l'aiuti.

3 Sopra il tutto poi habbia cura, e custodia particolare delle sacre Reliquie esposte, autenriche, delle quali nessuno potrà leuarne, ò portarne via dalli loro luoghi, sotto pena di vna disciplina circolare. Dichiarando, che il Reo non può essere assoluto, se prima non sarà la restitu

tione.

4 Il secondo Custode, ò Ministro delle cose di Casa, sarà il Libraro, il quale haurà cura della Libraria commune, tenendola ben pulita e custo dita dalla poluere, e da' tempi humidi, con altri diligenze necessarie per la coseruatione di quella. In està porrà tutti i Libri, con ordine conueniente, e distinto, secondo le loro materie, ouero nomi di Autori, accioche più facilmente si troni quello, che si cerca: e sopra tutto si auuerta che in quella non si tenghino Libri contra bonos

mores

ria

pe

n

fa

In

fo

20

ele

CI

m

q

p

d

tr

fa

C

6

d

r

mores, ò che trattino di cose lascine, ò di canalleria,ò fimili: e molto più i Libri prohibitt, e sospesi, se non vi sara licenza di poterli tenere, es leggere.

lor

10-

crie

do-

not-

ilità

0111-

rric-

ic fa,

ouir

gno,

dia

ten-

tarlisci-

011

ofer

della

altri

ruel-

mue-

nero

tro-

rta

107:05

cs

5 Anuerta il Libraro, che per sua negligenza non vadi à male qualche Libro: il che, acciò posfa meglio adempire, faccia vn Catalogo, ouero Indice, done scrina tutti i Libri, così quelli che sono nella Libraria commune, come quelli che si adoperano prinatamente dagli Eremiti nelle Celle, delle quali farà vna nota, ò indice à parte; e quando occorrerà, che alcuno parta dal luogo, leuerà tutti i Libri, che quello hauerà lasciati in Cella, e li riporterà nella Libraria.

6 Ci sia ancora il Ferramentario, che tenghi cura di tutti gl'istrumenti, & ordegni di opere manuali, riponendoli in vna stanza deputata a quello effetto, la quale si debba serrare, e cauarli poi fuori quando fara bisogno, e li dia à chi vuol lauorare:ma finito il lauoro, si tornino nella medefima stanza; e chi hauerà cura, che siano bentrattati, procuri ancora, che i ferri necessari, si faccino, se ne mancano, & i rotti, e guasti si ra-

concino.

7 Molto importa, che le Selue de'nostri Eremi siano ben guardate, e coseruate:e pero si habbia l'occhio chi fia,e di che conditione il Custode di quelle: percioche deue essere gionane, robusto, che possa vna volta, & ancor due bisognando ogni giorno circondare le Selue, e cacciarne via gli animali de' vicini,e procurare, che

H 2

non si faccia danno. Onde il Guardiano dello Selue, sempre sarà vn' Oblato, onero il che è più conueniente vn mero laico, condotto à prezzo, che non porti in alcun modo l'Habito della Re-

ligione:

8 Nè solo i sopraderti Ministri, à Custodi; ma tutti che haueranno qualche istrumento di qualfiuoglia sorte per loro seruitio, habbiano curadi tenerlo, racconciarlo, e custodirlo: perche le cose del Monasterio, tutte deuono hauersi per sacre, e che si hà da render conto à Dio della negligenza, che si commette circa la cura, e custodia di quelle. Ma se instrà il tempo d'vn mese, dopo che alcuno hauerà hauuta tale vibidienza, & vssitio non sarà l'Inuentario delle cose, che hà in cura, e nel sine dell' anno non renderà conto, sia punito dal Superiore.

## Se i Monaci deuono hauere alcuna cosa propria. Cap. XXXIII.



Opra tutto il vitio della Proprietà, debba esser dalle radici estirpato dal Monasterio, di modo, che nessuno presuma, ne di dare, ne di riceuere cost alcuna, senza il comandamento dell'

Abbate ne hauere alcuna cosa di proprio nessuna cosa al tutto, ne Libri, ne tauoletta, ne sillo, ma niente cotalmente, non essendo non che altro lecito à Mondi hauere i propriu corpi in volontà, e potestà propria ma tutte le cost a loro necessarie, debbano sperare dal

Pa-

Paa

cito

pern

mun

cuni

di q

Sec0

COTT

lig

den

di

noi dai nè

dep

lore

& in

ad

tro

lep

fit

ca

an

Sc

0,

e-

73

1-

e-

0-

)-

27

12

),

ta

ye-

1/3

ell'

0=

nte

1:1-

2,14

Padre del Monasterio: e però niuna cosa sia loro lecito di hauere, la quale non gli habbia dato, ouero permessa l'Abbate, e tutte le cose à tutti sieno communisceme è scritto. Ne alcuno presuma di dire alcuna cosa esser sua: E se alcuno si trouera dilettarsi di questo pessmo vitio, sia ammonito la prima, e la seconda volta; e non si emendando, sia sottoposto alla correttione.

### COSTITUTIONE.

A generale prohibitione di questo Caligioso ogni Proprietà, onde questo precetto si
deue strettamente osseruare dalli nostri Eremiti,
di maniera, che nessimo (eccetto il Cellerario, ò
non estindoui egli, l'istesso Priore) possa tenere
danari nè anco in minima quantità, nè in Cella,
nè suori, nè per sè, nè per altri: non in nome di
deposito, ò sotto qualsinoglia altro titolo, ò colore E chi sarà altrimente, sia posto in prigione,
& ini con digiuni in pane, & acqua, e con discipline, secondo la qualità della colpa, sia punito,
ad arbitrio del Superiore.

2 Se alcuno (il che Iddio non voglia) sarà trouato in alcun modo esser Proprietario, oltre le penitenze contenute in questo Capitolo, e Costitutione, soggiaccia anco alla pena Ecclesiastica di prinatione di voce attina, e passina per due anni, posta nel sacro Concilio di Trento nella.

Sessione 25.al Capitolo 2.

3 E se il Cellerario nella sua amministratione commetterà qualche fraude in danno del luogo, sia prinato dell'vistitio, e soggiaccia alia medefinia penitenza. Ma il Presato macchiato di tal vitio, sia punito da'Vissitatori, & il Visitatore,

ò Maggiore, dal Capitolo Generale.

4 Anzi, le cose istesse necessarie, cocesse à ciascheduno per proprio viò, tanto per victo, e vestito, quanto per altre occorrenze, e bisogni: tutte s'intendono permesse agli Eremiti à cenno del Presato, ma guardino i Priori di non concedere in nessum modo cose supersue, curiose, e di prezzo: come ornamenti di Kiliquiarij, ò Agnus Dei con oro argento, ò perle, christallo di montagna, &c. Horologgi che battono, ò mostrano, e similianè meno quadri di pittura à olio, eccetto che nelle Cappelle.

5 Et accioche questo vitio non posta pigliar piede spesso, è almeno due volte l'anno il Priore, col Cellerario è qualcheduno de' più vecchi, vister le Celle di ciascun's remita e cerchi con diligenza e se vi trona cosa superstua subito la cacci fuori, e se vi trona cosa superstua subito la cacci fuori, e se vi trona cosa superstua subito samente per la prima volta sacci il Delinquente vn cigiuno in pane & acqua la seconda volta habbi vna disciplina circo arese la terza sia posto in prigione

e punito come si è detto di sopra.

6 Onde accioche il Priore possi sempre entrare in tutte le Celle, sarà a tutte vna serratura di vna medesima forma : si che posta vna sola »

chia-

ti

. C

d

m

ti

PE

te

fti

ve

7 Sappiano poi gli Eremiti, che non possono il giorno serrar la porta della Cella, ò dentro, ò fuori, che stiano, con chiaue particolare dato che per qualche causa vi sosse à qualche Cella) se per ò esti estendo vscitti dall'Eremo, non sossero per tornare quel giorno: nel qual caso si deue dar la chiaue al Priore: il che osserueranno ancora gia Vstitiali, delle chiaui tanto delle loro Celle, quanto delle loro vbbidienze.

8 Non pensino i nostri Eremiri, che la Benedittione delle cose concesse loro vna volta siaperpetua, ma è necessario ogni anno nell'ingresso del nuono Priore i benche sia il medesimo dimandare humilmente nuona Benedittione; & il Priore potrà confermarle tutte, se le parrà bene, ò siminuirne anco alcuna delle già concesse.

9 Studinsi però sempre i Prelati di estere intutte le cose piu poueri de i loro sudditi; accioche i Discepoli vedendo le opere del Maestro, glorifichino il Signore: potranno ben pigliarsi per se quelle cose, che agli altri iono giustamen-

te permesse.

0-

C-

di

e,

<u>f</u>-

ti-

te

fel

re

Z-

)ei

12,

lia

1-

ar

re,

vi-

ci

و

er

10

ne

11-

ra

...9

10 Quando gli Eremiti vanno da vn luogo all'altro di Famiglia, pottino seco solo quelli vestimenti che hanno addosso, e quaiche Libro di dinotione ad arbitrio del Priore: e chi porterà, o vestimenti, ò altra cosa, che non habbia hannta licenza dal Priore, sia castigato con penirenza,

H 4

fecon-

fecondo la qualità della colpa: E si rimandi il tutto al luogo onde è partito. E sia tenuto chi parte, dar nota al Priore di quanto porta, e dal medesimo, viste che hauerà prima dette robbe, riceuerne la sottoscrittione: il che non possa il Priore trascurare, sotto pena d'esser penitentiato dalli Visitatori. Si prohibisce anco strettamente, che nelle mutationi da vna Cella all'altra, non portino niente senza licenza del Superiore.

11 Quelli che fanno viaggio, non debbano fpendere danari hauuti per loro viatico, se non nelle cose necessarie per detto viaggio; e se alcuno comprerà qualche cosa di più senza licenza, sia prinato di quello, che hà comprato, e punito

ad arbitrio del Superiore,

12 Quelli che sono destinati ad vn'altro luogo della Religione, subito, che vi saranno giunti, e quelli che saranno mandati suori à negotij, subito che saranno tornati, restituischino i danari, che gli auazano al Cellerario onero in sua assenza al Priore, non serbandosi cosa alcuna assatto.

Se tutti egualmente deuono riceuere le cofe necessarie. Cap. XXXIV.



I come è scritto: Si divideua à ciascuno secondo che faceua di bisogno. Per le quali parole, non diciamo, che nel Monasterio sia eccettione di persone (il che non piaccia à Dio ma con-

sideratione dell'infermità, di maniera, che chi hà bi-

ndi il
o chi
e dal
bbe,
offa il
ntiato
mena,non

bano è non alcuenza, unito

luoiunti, ij, suinari, issenfatto.

e le

afcuo. Per
oe nel
orfone
cond bi-

fogno di manco ringratu Dio, e non si contristi. E chi hà bisogno di più, si humili per l'infermita, e non si insuperbisca per la misericordia, e così tutte le membra saranno in pace: Sopra tutto il male della mormoratione per qualsiuoglia causa in alcuna, quantunque piccola parola, d segno, non apparisca: e se alcuno sarà trouato in questa colpa, sia punito di più graue pena.

## COSTITUTIONE.

Sotto queste parole di vgualità, viene strettamente ordinato, non solo à Prelati, ma ancora à tutti i Ministri, che si mostrino benigni, e piaceuoli à bisognosi, che gli dimandano qualche cosa, non negando mai, quel che possono dare; e dando à tutti vgualmente, secondo la necessità di ciascheduno; e quelli che non possono sodisfare con effetti, consolino almeno con buone parole.

2 Chi dunque sarà trouato partiale con alcuno, ò sia Superiore, ò Cellerario, ò Dispensiero, ò qualsiuoglia altro Ministro, che dia à chi non ha bisogno, ò à chi hà di bisogno nieghi quel, che può lecitamente dare, ò gli risponda con parole aspressia punito da'Visitatori in Visita, ò dal Capitolo Generale, ò dalla Dieta.

## De' Settimanarij della Cucina. Cap. XXXV.



I Fratelli così feruino l'ono all' altro, che nessuno sia scusato dall'ossitio della Cucina, saluo che per insermuà, ò per occupatione in cose di maggiore otilità, perche da questo

maggior mercede si acquista. Alli deboli siano procurati auti, accioche non facciano auchto con tristezza, ma tutti habbiano aiuto, secondo il modo della Congregazione, e positione del luogo. Se la Congregatione sarà maggiore, il Cellerario sia scusato della Cucina, e così se altri (come habbiamo detto) fossero occupati in cose di maggiore vtilità, tutti gli altri, con carità si seruino l'uno all'altro. Quelli che debbono vscire della loro Settimana, il Sabbato nettino il tutto, lanando i panni, con i quali i Fratelli si rasciugano le mani, & i piedie così quello, ch'esce di Settimana, come quello, che entra, lauino i piedi à tutti, e riconfeguino i vafi del loro effercicio mondi, e fani al Cellerario, & esso Cellerario, similmente gli confegni à quello, che entra accioche sappia, che cosa dà, e che cosa riceue.

Li Settimanarii on hora innanzi alla refettione, pielino oltre la loro parte ordinaria, un poco di pane, alquanto di bere, accioche all'hora della refettione, se ruino alli loro Fratelli senza mormoratione, e graue fatica: nondimeno ne giorni solenni aspettino instro che siano dette le Messe. Li quali Settima-

narii, così quelli che ertrano come quelli che escono, la Domenica subito sirite in Choro le Laudi, si gettino di piedi di tutti li Fratelli, dimandando, che sia pregato per loro. Quello, che esce dalla Settimana dirà quessio Verso: Benedictus es Domine. Deus, qui adiunisti me, « consalatus es me: e ciò detto tre volte viscendo pigli la Benedittione. E quello, che entra seguiti, e dica. Deus in adiutorium meum intende, Domine ad adiunandum me sestina e replicato detto Verso tre volte, viscendo pigli la Benedittione, « entri al suo vistio.

al-

ffi-

erdi

Ro

u-

77-

ne

25-

386

0-

j-

i,

#### COSTITUTIONE.

Perche l'isstituto Eremitico non ammette Resettorio in commune, non può così facilmente succedere, che la Cucina sia fatta da' Settimanarij, ò varij Ministri: però il Cuoco vna volta eletto, continui nella sua vbbidienza per vn'anno intiero.

2 Vsfitio del Cuoco sarà preparare, e cuocere i cibi, e viuande, che deuono darsi agli Eremiti, & alli Forastieri, & hauerle apparecchiate anticipatamente, accioche all'hore competenti possa portarle, senza tardanza, per le Celle, come è solito, à ciascheduno la sua parte de' cibi che gli tocca. A lui ancora si appartiene di dare, quando sà di bisogno per le Celle, olio, aceto, e sale.

3 Suo vsiitio ancora è, osseruare i tempi & i giorni, accioche, secondo la loro diuersità, sappia ancora mutare la qualità de' cibi, secondo l' osseruanza nostra Eremitica. & hauerà cura particolare che tutti habbiano parte vguale, eccetto gl'infermi, deboli e vecchi: à quali con saputa, e consenso del Priore, non manchi di compiacere, e seruire con caeità. Sarà ancora diligente di riportare ogni mattina dalle Celle i piatti, ò vasi, quali se gsi hanno da restituire ben netti, e politi da ciasche l'uno Eremita.

4 Sia anco sollecito à suoi tempi sarsi pronedere dal Cellerario, non solo le cose da mangiare; ma ancora i vail, e panni lini, e gli altri v-

tenfilij necesiarij per race ubbidienza.

5 Done il numero della Famiglia è grande, gli si aggiunghi vn Compagno, come ordina la santa Regola, e se gli dia ogni altro ainto opportuno, e sempre il Cuoco ritenga questo nel suo cuore, di seruire non agli huomini, ma à Christo il quale hà detto: Se alcuno ministrerà à me, il Padre mio honorerà lui.

## De' Fratelli Infermi. Cap. XXXVI.



Nnanzi à tutto, e sopra tutte le cose, si deue hauer cura degl'Infermi, che così siano loro seruiti, come à Christo, come in verità egli si serue; perche lui proprio disse: lo sui insermo, e voi

mi visitatte, e tutto quello, che faceste à vno di questi miei minimi, faceste à me. Et anco dall'altra parte essi Infermi considerino, che à loro si serue ad honor di Dio, e non contrissino i Fratelli, che gli

Serno-

21-

etto

رسة

ice-

e di

asi,

po-

ro-

an-

i v-

وى,

la

OI-

fuo

hrie, il

se,

che

isto,

che

voi

) di

al-

rue

zli

seruono, con le loro superfluità, le quali però patientemente si debbano sopportare pershe de' tali si acquista più copiosa mercede, e merito. L' Abbate dunque habbia grandissima cura, che in nessana cosa circa loro sia commessa negligenza; alli quali Fratelli Infermi, sia deputata una camera da per se, & un sernitore, che tema Dio e che sia diligente, e sollecito. L'vso de'bagni, sia offerto agl' Infermi quante volte fà bisogno:ma alli sani, e massimamente alli giouani, sia più difficilmente concesso. Similmente il mangiare della carne, sia concesso agl'Infermi, & al tutto deboli, accioche si rihabbino: ma poiche saranno miglioratistutti secondo il solito, si astenghino dalla carne. Et habbia l' Abbate grandissima cura, che gl' Infermi,nè dà' Cellerary,nè dà' seruitori siano disprez-Zati. Imperoche ciò che si fà di delitto dà' di scepoli à lui è imputato.

#### COSTITUTIONE.

A Cella quale il pissimo Padre nostro qui vuole che sia deputata per gl'Infermi, s'intende per la commune le s'interia: nesta quale siano, non vna sola, ma più s'anze accioche più Infermi essendoui, sia consenua vna camera per vno, e l'vno non sia d'impedimento all'altro.

2 Questa Infermeria dunque quanto prima si facci in ogni nostro Eremo, in luogo salubre, e rimoto dal concorso di quelli di Casa. Siani vna Cappella per celebrare: Vi sia ancora vna

stan-

ftanza, ò Spetieria, doue si conseruino dinerse medicine, come dire, vnguenti, varie sorti di ogli composti, e distillationi d'herbe buone, sughi, e mazzetti di esse; zuccaro, e consettioni, & altre cose per vso, e seruitio d'Infermi; vi sia ancoravna Cucina per cucinare i cibi per gli Infermi. Ogni camera habbia il suo camino con letto all' vsanza Eremitica senza lenzuole, però aggrauandosi il male, si può concedere il capezzale di piuma, & il materazzo di lana.

3 Chi poi sarà posto alla cura degl'Infermi, non solo deue seruirli con diligenza, e gran caritàma s'affatichera anco virilmente nell'apparecchio delle cose necessarie. Sopra il tutto nonmanchi agl' Infermi la visita di buoni Medici, ò almeno quando l'infermità viene, se gli mandi vna piena informatione, con le qualità, così dell'Infermo, come del male, e secondo il lor configlio si facci ogni cosa, non guardando à spesa.

4 Ma si come i Superiori, e gl'Infermieri deuono effer folleciti in chiamare, e dimandar parere à i Medici; così nessuno potra andar à trouare il Medico, & informarlo della sua infermità, senza licenza de' Superiori: Anzi in ciascun. Eremo si elegga per Capitolo Conuentuale vn. Medico particolare, dal quale siano medicati tutti della Famiglia, e luogo: nè si possi servire d'altro Medico, se non per occasione di consultare, nelle infermità graui.

5 Questo ancora si ordina più strettamente, che nessimo degli Eremiti sia medicato nelle ca-

se de'secolari, etiandio loro parenti, ne anco ne i publici Hospedali, ne meno negl' Hospitij nostri . E chi sarà altrimente, & il Superiore, che l' haurà permesso d'andarni, saranno granemente castigati dalli Visitatori.

6 Il Priore poi visiti spesso gl'Infermi, e solleciti i Ministri; e quando bisognerà dar Compagno all'Infermiero, che notte, e giorno assista à i letti degl'Infermi, secondo il bisogno, non lo nic-

ghi mai.

7 Di più, per consolatione degl'Infermi, e per far la carità à ciascuno, sarà lecito quante volte vorrà il giorno, eccettuati i tempi prohibiti, andare à visitarli, & ini con ogni modestia rompere il filentio per rallegrar meglio che faprà, l'afffitto animo dell'Infermo: Guardinsi però gl'Eremiti di non abusare questa caritatina indulgenza, peruerrendo il fine, il che sarebbe, se alcuno (il che à Dio non piaccia) andasse all' Infermeria non con oggetto principale di carità,ma per rompere senza rispetto il silentio, e se introducessero ragionamenti vani, curiosi, e quel che farebbe peggio di mormoratione: il che per ouuiare, non sarà lecito à fermarsi più di due in vna volta nella Cella dell' Infermo, oltre l'Infermiero, e chi vi anderà per terzo, foggiaccia alla penitenza di vn' aftinenza in pane,& acqua, e ne dica la colpa in Capitolo: e se vi sarà alcuno, che trapassi il termine della discretione col sermarsi troppo lungamente, e troppo frequentementes nell'Infermeria, sì che gli altri ne venghino impediti,

mi, arirecon

rie

ogli

rhi, e

altre

013.

mi.

all'

uan-

così conesa. depa-

nan-

tromiunivntut-

l'al-

nte, capediti, debba il Superiore inuigilare à ciò, e prohibire ancora à questi tali, se stimerà necessario, l'ingresso dell'Infermeria per quel tempo, che gli piacerà, accioche la poca discretione di alcuno, non impedisca quest'opera di carità: Nessuno però potrà visitare gl'Infermi rinchiusi, senza licenza del Superiore, nè meno senza detta licenza, visitare quelli, che stanno indisposti nelle Celle

proprie, doue però è l'Infermeria.

8 L'vso de' bagni; di rado, ò mai si conceda: ma se la necessità vrgente constringe, facciasi col consiglio di tre, ò almeno di due Medici, di consenso però del Capitolo Generale, ò della Dieta, ò frà anno del Padre Maggiore, e Visitatori (se però l' vsar acque di bagni non si sà in Casa) e chi sarà altrimenti, & il Superiore, che l' hauerà permesso, siano puniti da'Visitatori. A quelli, che deuono andare a'bagni, si dia loro sufficiente, prouisione di danari, con vn Compagno prudente, & elsemplare.

9 Il mangiar carne agl'Infermi per confeglio de'Medici,si conceda solamente nell'Infermeria. E doue non è Infermeria, ò sarà piena, si possi mangiare nella propria Cella, ò in altro luogo,

done parerà più espediente al Superiore.

10 Quelli, che mangiano carne, si astenghino da'cibi, soliti prohibirsi agl' Infermi: e però quelli, che hauranno bisogno di carne, deuono regolarsi con l'istruttione del Medico, circa laqualità, e quantità, nè gli sia dato per quel tempo che mangia la carne altro, che quello, che speche gli alcuno, no pelicencenza. Celle

nceda:
iasi col
li conDieta,
ori (se
Casa) e
hauera
elli,che
iente
ruden-

nfeglio meria. i possi uogo,

enghie però enono ca la l teme speificificatamente ordinerà il Medico: e questa sia incumbenza del Priore, il quale non posta permettere ch'vno mangi carne, e pesce nel medesimo tempo. La altra cotà nociua all'Infermo e douranno i Padri Vittatori far sopra di cio inquissitione per penitentiare chi haura ciò permesso. Ricordando però agli Priori la carità, e che secondo la qualità dell'Infermità non manchino doue si può compatire la grauezza del male. Auuertendo ancora, che mentre compiacciono à conualescenti, deboli, e vecchi e questo con gran ragione non faccino danno à sani.

11 Ma più d'ogni altra cosa auuerta il Superiore, che l'anima dell'Infermo non sia prinata delle sue consolationi, & aiuti spirituali, persuadendoli, e commandandoli (se sarà bisogno) che si confessi, e communichi: E quando vedrà auticinarsi il pericolo della morte, gli dia l'Olio santo F sinalmente, come si contiene nel Rituale della Chiesa, l'esorterà al felice sine, e l'aiuterà quanto sarà possibile.

12 E veramente, se agl'Insermi mentre viuono, si deue la cura, che si è detta, molto maggiormente si deue à i medesimi, quando sono morti;
onde se li deue sar la carità dell'essequie e de'susfragij. Morto dunque l'Insermo, si dourà subito
suonare il segno dell' Aue Maria, accioche stanoto à tutti, che debbano cominciare à pregar
per lui Si sanno ancora tre segni con tocchi, con
la medesima Campana, che duri ciascun segno
per quattro Miserere. Il primo, subito dopo l'A-

ue Maria il secondo, quando si porta alla Chiesa;

il terzo, durerà fin che sia seppellito.

13 Di più la mattina seguente (se così sar conniene) altrimente l'istesso giorno, sia portato alla Chiesa il corpo nella Bara, come è costume in processione, and ando tutti gli Eremiti che sono presenti à due per due, accompagnando il corpo morto & iui se gli sacciano i funerali, con pietà, e dinotione, secondo le Rubriche poste nel fine del Breuiario: E se si sà la mattina, si celebri vna Messa presente il corpo, qual finita, deposti dal Sacerdote la Pianeta, e Manipolo, seguiterà

il rimanente dell'esseguie.

14 In oltre per li Desonti si celebrano quattro Anninersarij communi ogni anno. Il primo de'quali è quello che ordina la Chiefa al principio di Nouembre. Il secondo si farà la seconda feria dopo la Festa di S. Martino per gli Eremiri, e Benefattori della Congregatione. Il terzo per i Padri, e Madri degli Eremiti, la leconda feria dopo la prima Domenica di Quadragefima. Il quarto si farà in ciascun luogo la seconda feria dopo l'Ottana dell' Epifania, per l'anime degli Eremiti morti in quell'anno: & essendo detti giorni impediti da Feste doppie, si trasserischino in altri giorni opportuni ne i quali Anninerfarij, ogni volta che si fanno, dourà ogni Sacerdote celebrare vna Messa quanto prima potrà, per la fainte di quell' anime, per le quali si fà l' Anniuersario. Dichiarandosi, che à quest'obligo di dir le Messe, si sodissa con applicarle per loro, [Frahiefa; si far rtato tume he foado il i,con de nel elebri

eposti

uiterà

quatorimo prinonda remiterzo da feefima. da fene deo detti rischiniuer-Sacer-

potra,

fi fà l'

obligo

r loroi FraI Fratelli Chierici recitino vn Salterio per volta di quelli che deuono dire prinatamete per quelli,per i quali fi fanno gl'Anninerfarif, con il Requiem aternam nel fine de i Salmi . Et i Fratelli Connersi cinquanta Pater noster, e cinquanta Aue Maria.

15 E perche si celebrano questi Anniuersarij, come le Feste doppie, arderanno sopra l'Altare quattro candele di tre oncie, mentre fi dicono le Laudi, e la Messa; il che si osserua anco nella sepoltura, ouero essequie de'nostri Fratelli morti; fi agginngono due candele, l'vna al capo, l'altra a i piedi nel Cataletto del morto, le quali non. si smorzano, finche sia seppellito, così ancoranelli Anniuerfarij alla Cassa posta in mezzo alla Chiesa sogliono ardere due candele.

16 Quando morira qualcheduno della no-Itra Congregatione, benche sia degli Oblati, saranno obligati tutti, tanto Sacerdoti, quanto Chierici di quel luogo, doue egli è morto, dire per lui tutto l'Offitio de'Morti, cioè Vespro, con i tre Notturni, Inuitatorio, e Laudi, e questo alla presenza del corpo attorno la Bara, innanzi che fi seppellisca, con l'Oratione in fine: Absolue qua-Sumus Domine, &c.con quell'ordine, che si hà nel Breniario, e celebrare ancora vn Trentesimo perl'anima fiia.

17 Di più saranno obligati tutti trà lo spatio di due mesi alla più lunga,da computarsi dal giorno, che si è haunta notitia della morte d'alcuno, i Sacerdoti celebrare per l'anima del Defonto, se era prinato tre Meise: i Chierici tre Salterij, terminando ogni Salmo con il Requiem atternam, ic. i Connersi & Oblati dugento Pater noster, e dugento Ane Maria. Se era Prelato, quando mori, ouero era stato già dicidotto anni Prelato, i Sacerdoti diranno cinque Messe: i Chierici cinque Salterij: & i Connersi trecento Pater noster, e trecento Ane Maria. Se era Maggiore, i Sacerdoti diranno dieci Messe: i Chierici dieti Salterij: i Connersi cinquecento Pater noster, & altrettante Ane Maria. E chi non sarà trà il detto termine quello, à che è tenuto, si asterrà dal vino sin che habbia sodisfatto.

18 Di più nel luogo doue morirà alcuno, oltre le consuete elemosine, si darà alli poueri per l'anima di quello quindici giulii, ò cosa equiualente, e si potrà questa elemosina distribuire, ò tutta insieme, ò in più volte ad vn solo, ò à più persone: e questo si eseguisca al più lungo trà lo spatio di vn mese; douendo hauere la cura di

questo il Superiore di quel luogo.

## De i Vecchi, e de i Fanciulli. Cap. XXXVII.



Ncorche per se stessa la natura humana sia impiegata e si muoua à miscricordia verso queste etadi de i Vecchi, e de i Fanciulli; nondimeno l'autorità della Regola è bene, che

à i loro bisogni pronegga. E per tanto sia sempre in

re Saluiem ao Pater
relato,
tto anMesse: i
recento
a MagChierici
tater nofarà trà

uno,olueri per
equiuaouire, ò
ò à più
o trà lo
cura di

afterrà

tura huua à miidi de i
ndimeno
ene, che
empre in
esse

esti considerata la loro imbecillità e debolezza, Gin niun modo neelt alimenti, e nel loro vinere sia con essi osservato il rizore e strettezza della Regenima si habbia intorno al loro bisogno pietosa consideratione, e preuenghino l'Hore regolari.

#### COSTITUTIONE.

Perche la vecchiaia è vna perpetua infermità, è cosa ragioneuole, che i Vecchi siano trattati come infermi, e deboli: Onde i Vecchi che passano sessano in pane, & acqua. Per questo nelle vicere di Giesù Christo, si essortano tutti quelli, à chi spetta la cura loro, e Prelati, e Ministri, che vogliono esser misericordiosi, e compassioneuosi verso i Vecchi, accioche essi ancora conseguischino misericordia, e non permettino, che gl'inhumani, e senza pietà, e quei, che trattano male, i Vecchi, se la passino senza cassigo, anzi si ordina, che siano puniti grauemente.

#### Dell' Heddomadario Lettore . Cap. XXXVIII.



Lle mense de' Fratelli, quando si cibano, non debba mancare la Lettione, nè quello che à caso hauerà preso il libro, habbia ardire di leggere in quel luogo: ma chi hà da leggere tutta la

settimana, entri la Domenica. Il qual Lettore dopo

la Messa,e Communione dimandi humilmente à tutti, che sia pregato per lui, accioche Dio tolga via da lui ogni spirito di elatione, e di superbia: e dicasi nell' Oratorio anesto Verso tre volte da tutti, esso però Lettore incominciando: Domine labia mea aperies, & os meum annunciabit laudem tuam : E così presa la Benedittione entri a leggere, e sommo silentio sia tenuto à mersa, di maniera, che non vi si oda voce d'altri, che di quello che legge,e le cefe, che sono necessarie à quelli, che mangiano, e beono, così si porghino i Fratelli l'ano all'altro, che niuno habbia bisogno di chiedere alcuna cosa: e se pure farà bisogno d'aleuna cosa, sia dimandata più presto per suono di qualche segno, che per voce. Ne quini presuma alcuno di dimandare della Lettione,nè ricercare d'alcun' altra cosa, accioche non si dia occasione di ragionamento; saluo se il Superiere non volesse aire alcunz cosa breuemente per edificatione. Il Fratello Heddomario, prima che cominci à leggere, prenda il misto per la santa Communione, accioche non gli sia forsc grave sostenere il digiuno; e dopo mangi con li Settimanary della cucina, & altri seruitori. Li Fratelli non legghino, e i on cantino per ordine: ma quelli che siano atti ad edificare gl'I ditori.

0

IJ

r

2

1

K

ta

te

N

to

te

di

do

il

fa

Di Di

fe;

no

ch

# COSTITUTIONE.

I d'stin da principio del nostro Ordine fir stanito dal santissimo Padre Romualdo Fondatore di esso, e sin' hoggi si tronasstrettamente osservato dalli nosiri Eremiti, che ogni

tut-

a da

nell'

però

ries.

così

ilen-

oda

Cono

por-

bi-

2710

di

less-

mn'

37 C-

11177

ed-

1/20

rfc

12-

be

) -

ogni vno nella Cella, one habita, mentre stà nell' Ltemo, mangi da sè solo: Percioche in questo modo, il feruente Eremita potrà meglio ossernare il silentio, & vsar piu stretta parsimonia senza ammiratione altrui, e senza propria vanagloria.

2 Sono eccerruari da quelto alcuni giorni di Feste principali, nelli quali tutti si radunano al Refertorio commune:cioè il giorno della Refurrettione del Signore, della Pentecoste, dell' Assimtione della Madonna, di tutti i Santi, della Natiuità del Signore, dell'Epifania, del Giouedi fanto, di S. Romualdo nell'vna, e nell'altra Solennita, di S. Benedetto, della Festa della Dedicatione, e del Titolo della propria Chiefa,& anco durante il Capitolo Generale, nel luogo doue si fa. Nelli quali giorni al Chierico Heddomadario tocca di leggere alla mensa il quale assolutamente dimandata, & haunta la Benedittione cominciarà à leggere: ma alla seconda mensa, non si dimanda, nè si dà la Benedittione, se bene si rendono le gratie. Lettore della seconda mensa sarà il Chierico Heddomadario della settimana pasfata.

3 Si diano due legni tanto al pranzo, quanto alla cena, quando si mangia in commune; ciascuno de'quali sarà di venti tocchi rari di Campanella, e lo spatio fra l'vno, e l'altro segno, sarà di due Miserere ma della seconda mensa, sarà vn segno solo della medesima misura; e se sarà giorno di digiuno, si porti per le Celle il vino, e qualche frutto per la coletione: il che si sacci in ogni

I 4

tem-

tempo, eccetto doue si sà il Capitolo Generale.

4 Negli altri giorni di tutto l'anno, all'hora di pranzo ò di cena, riceunta la parte de'cibi portatagli da'ministri, l'Eremita benedichi al solito la mensa da sè stesso e sinita la Benedittione, legghi dinotamente vn poco della Bibbia, ò d'altro Libro spirituale, e poi pigli il cibo à gloria di Dio non lasci per quesso (mentre pasce il corpo) di lenare la mente à Dio, e come se hauesse à tanola innanzi à sè Christo, di ricrear lo spirito con la meditatione; e sinita la resettione, legghi di nuono vn poco, e dopo la Lettione renda le gratie.

5 Quando occorre il digiuno in pane, & acquanon à tauola,ma sedendo in terra sopra vna tauoletta, cen i piedi nudi, ò mezzi nudi, senza nessuno apparecchio mangi il pane, quasi cenere con humilià, e con vera contrittione beua l'ac-

qua, quasi benanda di lagrime .

6 Da questo modo di mangiare sono eccettuati due giorni, cioè quello di S. Martino, e la Domenica della Quinquagesima, ne'quali douendo gli Eremiti cominciare la Quaresima con carità fraterna, sogliono mangiare più allegramente e lautamente, e benche insieme, e nell'istessa mensa non però nel Refettorio, ma in qualche altro luogo separatamente apparecchiato per questo essetto la qual ricreatione si deue fare con modestia Religiosà, cacciata via in tutto, anzi espressamente prohibita ogni supersuità, strepito, e licenza profana, e se olaresca, e però non sarà lecito

lecito pigliare instromenci da suonare in prestito da secolari.

7 E perche fogliono i Priori la settimana, precedente mandare gli Eremiti vna volta, in due parti però, non tutti in vn giorno, à qualche membro del luogo. Sappiano questi tali, che ini deuono viare l'istessa modessia, come se sossero nell'Eremo, e che deuono tornare l'istesso giorno verso la sera, e cenare nel detto luogo della ricreatione.

8 Si guardino però di andare à mangiare alle case de lècolari, nè anche alli luoghi de Religiosi. E se alcuno sarà altrimente, sia grauemente punito, come aucora quelli che resterauno nel luogo della ricreatione, dopo partito il Priore, e quelli, che in tali ricreationi saranno, ò permetteranno, che si saccia qualche cosa, che non stia bene, e che non conuenga al stato Religioso.

9 Ma doue non sara luogo, che sia membro dell' Eremo da mandare i Fratelli à ricreatione, doueranno i Priori concederla in Casa. Si suole ancora ogni anno mandare gli Eremiti per ricreatione alle vendemmie per vn giorno.

# Della misura de'cibi. Cap. XXXIX.



di

13

g-

0

đi

(c

2-

to

hi

وه

C-

na

za

ere

IC-

et-

12

0-

011

ef-

per

on

ef-

0,

rà

Rediamo, per la resettione d'ogni giorno, così di Sesta, come di Nona a tutte le mense hastare due viuande cotte, per l'insermità di diuersi, accioche quello, che per sorte non potrà man-

giare

giare dell'una, mangi dell'altra . Due viuande dunque cotte bastino alli Fratelli, & hauendo oltre queste,pomi,ò legumi, s'aggiunga la terza .

#### COSTITUTIONE.

Perche l'austerità Eremitica ricerca maggior rigore nel vitto, però la dispositione de'cibi sarà nell'infrascritto modo. Dalla Pasqua di Resurrettione, sino all'Essaltatione della santa Croce (eccetto il Mercordì, & il Venerdì, ne'quali sempre si digiuna) si darà la mattina vna solaminestra: Ma se si celebra vna Festa doppia di prima, ò seconda Classe, si darà di più la pietanza. La sera à cena si darà la pietanza, oltre la quale, potrà darsi, quando parerà alli Superiori l'infalata cotta, il che s'intende ancora nelle Domeniche dell' Inuerno nella sera.

2 E lecito agli Eremiti condirsi à cena vn'infalata d'herbette, quale ancora è permessa, quando si digiuna suori delle Quadragesime, & astinenze, e ne i digiuni, quando viene dalla cucina vna sola viuanda; ma nó è lecito a nessuno mangiar insieme l'insalata portata dalla cucina, equella, che si hanerà apparecchiata da sè, perche in tal caso deue lasciarne vna delle due.

3 Se qualch'vno quando non fi digiuna, voglia come per digiuno mangiare vna volta fola, gli fi dara la mattina all'hora folita tutto quello, che fi hà da portare agli altri in quel giorno.

4 Il digiuno del Mercordi neil'Estate, se si fà

l'Of-

10

dra

Fet

ho

le

gl

to

pi

ne

fe.

to

8

1171-

ue-

ne

ua

ta

ali

ديا

di

n-

1-

1-

e-

i-

2

-

e

l'Ossitio seriale, si farà con una minestra Quadragesimale, e con l'insalata; ma se si sà di una pestra ancorche simplice, ò di un giorno si a Ottana, ò done si celebra il Capitolo Generale, all'hora si denono dare due polmenti grassi, cioè minestra e pietanza: Il medesimo si osseruerà nelle ferie delle Rogationi, ancorche del semplice. Ossitio si faceste solo commemoratione; nelle quali ferie, si dene dagli Eremiti diginnare nel modo che si sà il Mercordi come sopra.

5 Il Venerdì ancora nell'istesso tempo di Estate si digiuna in pane, & acqua con l'aggiunta de' frutti, & herbette có sale, senza nessun condimento. Ma se nel Venerdì occorre qualche Festa doppia, si danno due polmenti Quadragesimali, cioè minestra, e pietanza; il che si osserui in tutti i Venerdì dell'anno: el'assiner za si trasseritchi in altro giorno di digiuno che non sia doppio: & esfendo doppio ogni giorno di digiuno, si faccia il Venerdì ancorche doppio; e questo si osserui inuiolabilmente, che nessuna fettimana passi in tutto l'anno, senza vn giorno di astinenza in pane, & acqua.

6 Chi vorrà fare l'assinenza il Venerdi ancorche nelle Feste dispensate, se non si mangia incommune, la faccia in nome del Signore dichiarando, che quando si sa per penitenza, si deue sare con frutti, suori delle Quarenme: ma nelle

Quaresime si tà senza frutti.

7 Dalli tredici di Settembre, fino à Pasquacome commanda il santissimo Padre, si osserui perpetuo digiuno, eccetto le Domeniche, nellequali fi lascia à piacer di ciascuno.e però la mattina si dà la minestra con la pietanza, acciochechi vuol mangiare vna volta sola, possi liberamente sarlo; ma se alcuno vorrà cenare la sera-, in quel caso la pietanza se li dia la sera, e la mat-

tina la minestra, se così gli piacerà.

8 Dall' istessa Festa di S. Croce, sino alla Festa di S. Martino: e dal Natale di N.S. sino alla Quinquagesima, tre volte la Settimana si dà agli Eremiti la pietanza con la minestra di grasso; cioè la Domenica, Martedi, e Gionedì: il che si otteruerà in tutte le Feste doppie, che occorrono trà i detti tempi; e quando si celebrano gli Anniuersari con i tre Notturni Il Lunedi, e il Sabbato si dà una minestra grassa con l'insalata, e il Mercordi altrettanto, ma di magro; il Venerdì si s'astinenza, come si è detto.

9 Finalmente nell'vna e nell'altra Quadragefima, ogni Domenica, e Giouedì con le Feste
doppie ogni vno deue hauere la pietanza con
vn'altra viuanda: il Martedì, & il Sabbato la minestra e l'insa'ata. Il Lunedi, Mercordì, e Venerdì
si digiuna in pane & acqua, e salessi può ancora
aggiungere qualche herbetta cotta d' vna sola
sforte: E chi vorrà pan cotto senza condimento,
il Cuciniero glielo dourà portare, nelle quali serie, ò in airuna di esse se occorrerà Festa doppia,
si rilassi l'assinenza, purche si faccia vna volta la
settimana; ma in giorno d'assinenza in tutto l'
anno à i Conuersi per le continue satiche, si con-

cede

10 Nella Vigilia del Natale di N. S. se non verrà in giorno d'assinenza, & il Sabbato santo, il digiuno si farà con vino, e frutti, con vin solo

polmento.

elle

mat-

he

era-

ral,

nat-

Fe-

llan

agli

efio;

he fi

ono

An-

Sab-

1,80

erdì

ige-

fe

n

mi-

erdì

ras

las

fc-

pia,

a 1a

0 1

on-

nandati della fanca Chiesa per special diuotiomandati della sanca Chiesa per special diuotione della Religione nostra, si digiunino le Vigilie deil'Episania, della Purificatione, e Natinità della Madonna, e del Padre nostro S. Romualdo li sette di Febraro nella qual Solennità si celebra l'Ottaua: Ma non nell'altra Festa di Giugno. In queste Vigilie si digiuna in cibi Quadragesimali, con le viuande, che si dourebbono dare quel giorno.

del Signore, ò la Festa di S.Romualdo, si mangiano oua, e formaggio, ma non si lascia il digiuno qual digiuno del Venerdi, non si dispensa mai dentro l'Eremo nè meno quanto alla qualità de'cibi, eccetto come sopra; nè à forast ieri, nè ad operarij, ò seruitori è lecito darsi oua, ò latticinij in detti giorni, se non sossero infermi, ò deboli, ò persone nobili, ò molto dilicate, ò per altro che paresse al Superiore non douendo li nostri Eremti il Venerdì, nè dentro, nè finori di Casa mangiar di grasso, cioè nè oua, nè formaggio.

13 Finalmente, se nel Venerdi occorrerà di celebrarsi la Festa di S. Martino; la ricreatione solita di quel giorno, si facci nel di precedente.

14 La pieranza dell'oua non ecceda due, e di

pesce fresco sei oncie, e di salume ancor netto quattr'oncie. Nel condire poi le viuande, per ogni Frate si metta vn'ouo, e sormaggio, quanto è necessario. Į

del

ferl

ilte

ade

li p

pit

de

no

fcl

pe

fol

da

CO

tie

\$1

volte sotto nome di grasso, e di magro si dichiara, che magro si dice quel che si dà condito senz'
oua, ò latticini; se grasso quello che è mescolato
con oua, sormaggio, butiro, ò latte e si può ben
dare di magro per il grasso, quando mancano l'
oua;ma il grasso per il magro mai è lecito.

16 E prohibito ancora strettamente, che neffimo nella sua Cella cuoca cosa alcuna, che habbia specie di polmento: potrà ben cuocere frutti, come sono pomi, & agrumi; e chi farà altrimente, sia castigato con digiuno in pane, & acqua.

17 Oltre le viuande, che vengono dalla cucina agli Eremiti, ogni settimana, si porterà per ciascheduna Cella vna giusta portione di frutti, i quali quando ve n'è abbondanza, si daranno due volte la settimana, e più spesso, se bisognerà, massimamente l'Estate, nè si manchi almeno darne vna volta la settimana, oltre quelli, che si danno il giorno, nel quale si sà l'assimenza. Si sogliono ancora alle volte dare, agrumi, radici, & altre cosc si simili in somma non passi settimana senza dar qualche parte di queste cose.

18 Si darà ancora fuori delle Quarefime ogni Domenica la pietanza del formaggio, quale di fecco farà di pefo di fei oncie, da compartirfi per tutta la fettimana, secondo la discretione di ciascuno.

19 Tutto quello che non mangia l'Eremita. delle viuande cotte, non può in modo alcuno serbarlo per il giorno seguente; ma è obligato!' iltesto giorno metterlo fuori:cosi i piatti, che hà adoperati li metterà ben netti nell'armario, qua-

li poi porterà via il Cuoco.

to

to

و

ia-

1Z

to

en

I.

ef-

b-

tti,

n-

ci-

per

i,i ue

afne

110

110

0-

ar

0-

ile

rli

di

20 E prohibito parimente il cogliere, ò carpire senza licenza del Superiore dagli Horricelli delle Celle,ò communi,agrumi,e frutti: fellari,finocchi,ò altra cosa simile: potrà nondimeno ciascheduno per suo bisogno, pigliare dell'herbe per infalata dagli Horti proprij, ouero communi: folo il Cuoco potrà per vso della cucina pigliar da tutti.

21 La coletione si sà la sera con frutti, ò pane, con la Benedittione innanzi, e con render le gratie dipoi:ma nell'vna,e nell'altra Quaresima nell' Altinenze alla coletione della fera,non si possono

mangiar frutti, ma solo pane.

## Segue la Regola.



Na libra di pane il di basti à ciascuno, ò sia per una sola refettione, ò sia per desinare, e per cena: e se hanno à cenare sia di detta libra riseruata dal Cellerario la terza parte per darla loro

à cena:ma essendosi forfe durata maggior fatica sarà in arbitrio, e potestà dell' Abbate, parendogli espediente, aggiungere alcuna cosa, pur che si sugga sopra tutto il mangiar superfluo, accioche mai al Monaco non interuenza indigestione: imperoche niuna cosa è così contraria ad ogni Christiano, come la crapula, Til troppo mangiare, come dice il Signor nostro: Guardate, che i vostri cuori non siano aggrauati dall' cbrietà, e crapula. Ma alli Fanciulli di minore eta, non sia seruata la medesima quantita, ma minore, che à i maggiori, seruata però in tutti la parcità.

#### COSTITUTIONE.

P Erche son varie le complessioni degli huomini, però non si troua, che i nostri Maggiori habbiano costituita certa misura di pane; anzi, secondo l'vso antico, si porta dal ministro alla Cella di ciascuno ogni volta, che si sa il fresco, tanta quantità di pane, quanta ragioneuolmente possi bastare, sin che se ne porti dell'altro pur fresco: ma quando il pane gli manca, metta l' Eremita suori dell' armario vn boccone di esso pane per segno; e subito dal medesimo ministro hauera il supplimento. Il pane poi deue farsi buono, e ben condittionato, ma non troppo dilicato, ò esquistro.

### Segue la Regola.



Tutti fi astenghino dal mangiare della carne di animali quadrupedi , eccetto quegli al tutto deboli, Tinfermi .

#### COSTITUTIONE.

I C Otto il nome di animali quadrupedi in. ouefto luogo, non fi dubita, che fono ancora comprese le carni di animali di due piedi. F per tanto s'intende agli Eremiti essere prohibito il mangiare di tutte le carni di animali di quattro, e di due piedi, e di vecelli; anzi di tutte quelle cose, che hanno mistura con carne, ò cotte col brodo di essa La quale prohibitione è perpetua in Cafa e fuori di Cafa per viaggio, & in. ogni luogo indispensabilmente: se però necessità di malattie non ricercasse altrimente. Nel che i Superiori col configlio del Medico, se si può hauere, denono esser facili à concederla, nel modo di lopra espresso.

2 E per questa prohibitione, nè anco à i secolari di qualunque stato,ò condittione si siano, dentro alle Croci dell' Eremo, si può concederne; il che si osseruerà negli Oblati ancora, e ne'

seruitori.

3 I trasgressori poi, che ne mangieranno, ò permetteranno, che se ne mangi dagli Eremiti, siano castigati con vna disciplina circolare,e digiunino tre giorni in pane, & acqua; E se il Delinquente sarà Prelato, sia da' Visitatori punito con la medesima pena: e se sarà Visitatore ouero Maggiore, dal Capitolo Generale, ò dalla Dieta; e quelli, che permetteranno, che si mangi dà' secolari, digiunino tre giorni in pane, & acqua.

K

della

ofai

la, or mar-

dall

e eta,

e, che

huo-

129-

ane; iftro

fref-

enol-

ll'al-

ca\_, cone

imo

deue

rop-

## Della misura del bere. Cap. XL.



Iascuno hà qualche proprio dono da Dio, chi in vn modo, e chi in vn'altro: e però noi con quaiche scrupolosità poniamo la misura dell'alirui viuere: nondimero hauendo riguardo

all'imbecillità, e debolezza degl'Infermi, crediamo bastare à ciascuno una Emina di vino il d'. E quelli à'quali Dio dona gratia di astinenza, sappiano di hauerne à riceuere propria, e particolare mercede. Ma se la necessità del luozo ò la fatica, ouero l'ardore dell' Estate ne richiedesse più, sia nell'arbitrio del Prelato il quale consideri in tutti i detti casi che non vi sia satietà, ouero ebrietà: benche leggiamo, il vino in nessun modo conuenirsi à i Monaci Ma perche à! nostri tempi questa cosa non si può persuadere; almeno à questo solo acconsentiamo, di non bere insino alla satietà, ma più pare imente perche il vino sà apostatare anco i sauy. Ma done la necessità del luogo fosse tale, che ne anco la sopradetta misura si potesse ritrouare, ma molto minore, o al tutto niente: quelli che quiui habitano, benedichino Iddio, e non mormorino; perche noi sopra tutte le cose gli ammoniamo, che siano senza mormoratione.

#### COSTITUTIONE.

PErche trà gli Eremiti nostri si troua diuet-sità nel bere del vino. Però il vaso, che ciascuciascuno tiene in Cella di consenso del Priore, gli si deue in ciascun giorno non prohibito em-

pire dal ministro.

no da

m'al-

spolo-

altrui

nardo liamo

quel-

ano di

rcede.

ardoio del

ne non

lvino be ai

alme-

no al-

i apo-

luogo otelle

quelli

ormo

amo 1

iner-

che

111-

2 Ma annerrischino diligentemente i Prelati, che i vasi non eccedino la modeslia, e sobriera Eremitica: & annertischino anco maggiormente i sudditi, di ritener sempre costantemente la parsimonia religiosa, nè beuano mai il vino, se non inacquato. E mentre che beuono secondo che osterua l'antica consuetudine degli Eremiti) stiano à sedere, tenendo con ambedue le mani la tazza:

A che hora sia conueniente, che i Fratelli mangino. Cap. XLI.



Alla santa Pasqua, sino alla Pentecoste, i Fratelli mangino à hora di Sesta, e la sera cenino. Ma dalla Pentecoste in poi, tutta l'Estate digiunino la quarta, e sesta feria insino à

Nona, se già non hauessero ad affaticarsi à lauorare ne'campi, ouero non gli molestasse il troppo caldo dell' Estate: ma gli altri giorni mangino à Sesta ; il qual definare di Sesta laurando loro ne campi, onero essendo il caldo dell'Estate troppo eccessino, sia continuato : e tutto ciò confista nella prudenza dell' Abbate, il quale in tal modo temperi, e disponga ogni cosa, che l'anime si salvino, e che i Fratelli faccino ogni cosa senza mormoratione: Madalli tredici di Settembre, infino al principio di Quaresima,i Fra-K 2

telli margino sempre a Nona, e nella Quaresima, insino à Passua mangino à Vespro: ma esso Vespro in \*al modo s: pigli, che quelli che mangiano non habbino bissaro di lume di lucerna ma sia finito ogni co-sa con la luce del giorno: e in ogni tempo si temperi in modo l'hora, è di cena, è di resettione, che con la luce del giorno si faccino tutte le cose.

#### COSTITUTIONE.

El tempo dell'Estate, quando non si digiuna, l'hora del pranzo sarà dopo Sesta: c l'hora della cena dopo Vespro, & innanzi

Compieta.

2 Nell'Inuerno, chi vorrà le Domeniche cenare la sera, per la breuità de'giorni, e per conseruare la sanità, gli sia lecito sarlo sinita Compieta, dopo l'Oratione (come anco negli altri giorni il sare la coletione) ma fra pranzo, e cena non si può mangiare, nè bere cosa alcuna.

3 Quando si digiuna, si mangi dopo Nona-s

ma nella Quaresima dopo Vespro.

4 Questa è la torma del viuere della nostra. Congregatione, la quale sono tenuti ad osserna-re tutti i Prosessi, e Nouiti; nè ci possono nè in parte, nè in tutto senza licenza del Superiore, aggiungere, nè sminuire.

5 Ma se qualch'vno infianmato dallo Spiritosanto, desidera sar maggiore austerità, sacciala con la Benedittione del Superiore; purche conla sua singolarità, non dia ammiratione agli alri, e molestia alli Ministri.

6 I Superiori poi hauranno aurorità di difpensare con discretione, tanto con se ste ili, quanto con gli altri, e principalmente con gl'Oblati, come quegli, che non fono tenuti à tanta offeruanza, come i Professi.

#### Che niuno parli dopo Compieta. Cap. XLII.



N ogni tempo denono i Monaci attendere all'oseruatione del silentio, e massimamente nell' Hore della notte; e per tanto di ogni tempo, ò di digueno,ouero di desinare, se farà tempo che

non si digiuni; subito che si saranno leuati da cena, pongansi tutti à sedere in un luogo, & uno di loro lezzhi le Collationi, ouero le Vite de' Santi Padri, d altra cofa, la quale edifichi gli V ditori: ma non se legghino già i primi sette Libri della Bibbia; ouero ¿Libri de' Re, percioche à tale hora non sarebbe vtile à gli intelletti infermi vdire questa Scrittura, ma legghinfi nelle altre Hore . Ma essendo giorno di diziuno, detto che sard Vespro, e fatto alquanto d'interuallo, subito vadino alla Lettione delle Collationi (come habbiamo detto) e letti quattro, ò cinque fogli, ouero quanto l' hora permette, ragunandosi tutti insieme (per lo spatio che si legge la Lettione) etiandio quelli che per auuentura fossero in alcuna cosa à se commessa occupati, dicasi Compieta, & rescendo da Compieta, à niuno sia più lecito di parlare con

nessimo

113in ıg-

Sima,

espro hab-

ri co-

nperz on la

ī di-

anzi

ce-

on-

om-

altri

ena

iriala 12

21-

nessuno di alcuna cosa: e se si trouerà, che alcuno sia preuaricatore di questa regola di taciturnità, e silentio, sia con più grane pena castigato: eccetto però, se sopranenendo sorastieri, bisognasse parlare; ouero l'Abbate commandasse alcura cosa; il che nondimeno si faccia con somma granità, e modestia honestissimamente.

#### COSTITUTIONE.

I l'Ordine della Lettione della sera, che il fanto Padre commanda, che si faccia, è stato sempre nella nostra Congregatione, e sarà nell'infrascritto modo: cioè, che suonandosi il segno della Compieta, tutti gli Eremiti con decoro si radunino in Chiesa, done staranno inginocchioni innanzi al santissimo Sacramento; e finito detto segno, essendo tutti entrati nel luogo del Capitolo, e stando ad vdire: il Chierico Heddomadario legga con alta, & intelligibile voce per vn quarto di hora in circa (fin che sarà dato segno dal Superiore) il Libro delle Collationi, ouero altro simile volgare, accioche ancora i Laicil'intendano.

2 Di li leuandosi, e ritornati in Chiesa; diranno Compieta, e sino à Prima del giorno seguente osservanno continuo, & inuiolabile silentio.

3 Se alcuno non si trouerà à questa Lettione, dichi sua colpa,e siane ripreso dal Superiore.

D

te

107

te

ne

di

91

bo

71

Di quelli che vengono tardi all'Offitio diuino, ò alla mensa. Cap. XLIII.



10 fea

ilen-

à, fe ero l'

meno

ima-

ie il

cia, è

farà

il fe-

eco-

10C-

fini-

o del

do-

e per

o le-

, 0-

Lai-

ran-

sen-

one,

Ll'Hora del diuino Offitio, subito che si sarà volito il segno, lasciandosi stare ogni cosa che il Monaco facesse con somma prestezza si corra con gravità però, accioche la scurrilità non

troui occasione: nessena cosa adunque sia preposta all' opera di Dio. E se alcuno anderà all' Hore nella notte dopo la Ciloria del Salmo nonagesimo quarto (il quale vorl'amo per questo rispetto, che si dica al tutto adagio, e distintamente) non stia in Choro nell' ordine suo ma nell'ultimo dopo tutti, d separatamente in qualche luogo assegnato dall' Abbate à simili negligenti, doue sia veduto dall' Abbate, ouero da tutti,insino à tanto, che finito l'Ossitio, con publica sodisfattione si penta. E perciò giucichiamo douere questi tali stare nell'oltimo, ò in disparte, accioche essendo veduti da tutti, almeno per essa loro vergogna,si emendino. Imperoche se rimanessero fuori di Choro, sarebbono forse tali, che ouero si ricorcherebbono, e dormirebbono, ouero standosi di fuori, attenderebbono alle fauole, e così si darebbe occasione al Maligno; e per tanto entrino dentro, accioche non perdano il tutto, e per l'aunenire si emendino.

K 4 CO-

#### COSTITUTION E.

I L modo prescritto dalla Regola, hoggi si osserua da noi in questa maniera. Ogni volta, che alcun Sacerdote, ò Chierico mancherà in Choro, ò Conuerso suor di Choro, essendo cominciato l'Osserio di Mantino, ò Prima subito l'Heddomadario lo chiami, ma nell'altre Hore del giorno il sagrestano, à cui si appartiene suonar g'i Osseti, haverà anco pensiero di chiamare il segligenti Sarà tuttania vigilante il Superiore, mancando alcuno nel Choro, presto darne il segno come è vsanza di farlo chiamare

2 quello poi che verrà tardi, cioè dopo finiro il Venite exultemus, &c. à Matutino, & allealtre Hore, dopo che sarà cominciato il primo
Salmo, non vada al luogo suo, ma suori delle sedie del Choro, da quella parte doue egli risiede,
prosondamente inchinato se ne stia, sin che il
Superiore si darà segno, che si leui; e satto ciò se
ne vada alla sua sedia. Il che si osserui anco dalli
Conuersi nelle Hore, che deuono assistere inChiesa: e però saranno obligati quando verranno tardi, ò si partiranno prima, che finischi l'Osstitio, pigliar la venia dalla portella del Choro,
aspettando il segno del Superiore.

3 Se alcuno per negligenza non verrà à Matutino, diguni vna volta in pane, & acqua.

# Come habbiano à fodisfare gli scommunicati. Cap. XLIX.



gi fi

Ogni

nche-

lendo

fubi-

Ho-

ene

chia-

I Su-

presto

mare

fini-

alles

rimo

lle fe-

siede,

he il

iò se

dalli

e in

rran-

1'Of-

oro,

M2-

10

Vello, che per grane colpa è scommunicato dall'Oratorio, e calla mensa, nel tempo che nell'Oratorio si celebra l' opera di Dio, giaccia prostrato in anzi alla porta dell'Oratorio, niente di-

cendo; ma solamente posto il capo in terra, sia prostrato,& inchinato alli piedi di tutti quelli ch'escono dall'Oratorio ; e questo faccia, sino à tanto che l' Aboate giudicherà, che habbia sodisfutto: il qual Reo, essendo dimandato dall' Abbate, subito andandoni, si getti innanzi alli piedi di lui, e di tutti gli altri Fratelli, accioche preghino per lui. Et all'hora se t Abbate lo commanderà, sia riceuuto in Choro, ouero in quell'ordine, e grado, che il detto Abbate ordinerà in tal modo però, che non presimi nell'Oratorio d'imporre Salmo, dir Lettione, ò far altra cosa, se di nuouo l'Abbate non gli lo commanderà: Et à tutte l'Hore in fine dell' Offitio, si getti in terra nel luogo doue stà, e così sodisfaccia insino à tanto, che l'Abbate di nuouo gli commandi, che hormai resti da questa sodisfattione. Ma quelli, che per lieue colpe sono scommunicati solamente dalla mensa, sodisfacciano nell' Oratorio, infino à quanco piace all' Abbate, e questo sempre facciano, infino à tanto che gli benedicase dichi bafta .

#### COSTITUTIONE.

L'Eremita che in qualunque modo farà dichiarato nel foro esteriore estere incorto in scommunica, secondo la facoltà de'nostri Priuilegii, fatta che hauerà prima la debita sodisfartione si deue assoluere dal suo Superiore, osseruandosi in ciò la forma posta nel Rituale. Romano qual forma non deue in modo alcuno tralasciarsi.

I.

fe

2 In oltre per prouedere ad ogni caso, che potesse occorrere, si ordina, che cinque volte l'anno ciateun Priore nel suo Eremo dia l'assolutione generale alli suoi suddiri. Ma doue si trouerà il Padre Maggiore donerà esso darla : il quale atto si dene fare nel Capitolo delle Colpe, la sera ananti Compieta, le Vigilie del santo Natale; di Pasqua di Resurrettione, della Pentecoste, dell' Assintione della Madonna: e finito il Capitolo Generale dopo letta la tauola,e si farà in questa forma. Tutti gli Eremiti radunati in Capitolo inginocchiati, & il Superiore stando in piedi, il primo Sacerdote dichi il Confiteor Deo &c. qual finito che sia, il Superiore dirà il Misereatur, &c. & Indulgentiam, & c.poi soggiungerà l'assolutione in questa forma, tenendo la Stuola sopra del mantello and wallship and a special and a serious

3 Si tenemini aliquibus vinculis, sue sententus excomunicationis maioris, vel minoris, su spensionis, vel interdicti sue panis quibuscumque tam à sure, quàm

ira

in-

0-

ita

re,

وس

no

0-

no

il

to

2--

di

ell'

lo

ta

10

il

ial

"C.

olel

is,

quam ab homine latis, vel alias quotiescumque, & quomodolibet incursis, auctoritate Apostolica mihi commissa, & vobis cocessa in quantum se extendunt gratia, & prinilegia nostra. Ego absoluo vos omnes Iurisdictioni mea subiectos, cam prasentes, quam absentes, ab omnibus vinculis, censuris, & panis pradictis, & restituo vos sacrosancta Ecclesia gremio, ac unitati Finelium, & diften fo vobiscum super omni irregularitate sine irregularitatibus, si quam,vel si quas contraxistis, & absoluo vos ab omnibus defe-Etibus, & negligentus commissis in administratione Ordinum, & Sacramentorum, & Officiorum vestrorum, & à transgressionibus Regula, & Constitutionum, admonitionumq. Maiorum vestrorum, & earum panitentis incursis; non tamen sub huiusmodi absolutionis pratextu,vel expectatione commissis, vel dimissis: Aboleoq.à vobis omnem infamia, & inhabilitatis maculam, undecumque contractam: Frestituo, ac habilito vos ad status, famam, & executionem Ordinum, & Officiorum vestrorum, necnon ad omnes gradus dignitatum, & honorum, ad participationem quoque Privilegiorum omnium, & Beneficiorum Ecclesiasticorum in quantum possum, & indigetis. In Nomine Patris & Fily & Spiritus sancti Amen . Poi imponga a ciascheduno vn Pater noster, & Vo Aue Maria. Di quelli, che fallano nell' Oratorio. Cap. XLV.



E alcuno pronuntiando Salmo, Responforic, ouero Lettiene, sa qualch'errore, se non si humiliera iui alla presenza di tutti, sia più grauemente punito, perche non ruole con humiltà correg-

gere quel difetto, che hà per negligenza commesso. Ma i Fanciulli siano per così fatti errori battuti.

#### COSTITUTIONE.

T Ntorno all' emendatione degli errori, che L sogliono occorrere ne' diuini Officij, vi è la confuetudine antica della nostra Congregatione. Chi dicendo Versetto, Responsorio, Antifona, Capitolo, Lettione, ò Oratione, non dirà quello, che deue dire, ò in ciò farà errare altri,ò perturbare il Choro; Finito l'Offitio, vscendo in mezzo del Choro prostrato à terra, aspetti immobile il segno ò penitenza dal Superiore. Machi in parole folo, ò nelle cerimonie erra, iecondo la qualità dell'errore, subito ò s'inginocchi, ò almeno nel fuo luogo inchini profondamente il capose se per superbia,ò per negligenza non lo vorrà fare, sia costretto per commandamento del Priore,finito l'Offitio,vícir fuori,e pigliar degna penitenza.

2 E se annerrà, che alcuno erri in quelle co-

se, che si hanno da dire, ò fare nel Choro, ò altroue, se quello che gli stà vicino può rimediare tacitamente con iegno, o altro modo al diferto, l' anuertischi sotro voce. Ma bisognaneo più manifesta correttione, all'hora, se sara Professo toccherà al Superiore folo il correggerlo. Ma i Nouitij posiono etler ammaestrati e corretti dal loro Macstro; se bene non è vietato al Priore di correggere, e riprendere anco i Nouitij nel Chorose per tutto: In somma à nessim prinato è lecito riprendere, ò emendare alcuno, che facci errore alla presenza de i Superiori; se tale errore non foile per recare scandalo, ò disconuenienza, non accorgendosene il Prelato, ò trascurandolo: poiche in questo caso, tal correttione non sarà disconueniente, ma opportuna.

3 Aunertino però tutti, che fimili correttioni nelli diuini Offitij, si faccino più tosso con cenni, ò segno, che con voce alta, accioche non ne segua disturbo. Onde sara meglio nelle cose di poco momento il passarle, che interrompere l'

Offitio, ò recar maraniglia altrui.

Di quelli che fallano in qualunque altra cosa. Cap. XLVI.



Spon-

rrores

Senza

nito,

rreg-

rello.

che

vi è

ega-

nti-

dira

ri,ò

o in

im-

011-

chi,

1011

en-

iar

0-

12.

E alcuno in qualfiuoglia cofa lauorando in Cucina, in Caneua, nel Forno, nell' Horto, in qualfiuoglia arte, è in qualunque luogo fi fia, mentre lawora, farà qualche difetto,

ò rom-

o romperà, o perderà aluma cosa, ouero donunque sia, farà qual he errore, e non verrà subito innanzi all' Abbatc, o al Conuento à manifestare spontaneamente il suo difetto, & à sodisfare, sia punito di maggior penitenza auando per altri si sarà saputo. Ma se la causa del peccato dell' anima sarà segreta, la manifesti solamente all' Abbate, ouero alli Padri spirituali, che sapuano curare, e guarire le loro proprie, e l'altrui ferite, e piaghe, e non scoprirle, e publicarle.

#### COSTITUTIONE.

I lscretamente il santo Padre (come sagacuno ammalato discuopra l'intermità sua; percioche la malattia occulta non si può curare. Per tanto si ordina, che gli Eremiti nostri, dichino nel Capitolo alla presenza di tutti la colpa loro, tanto delle trasgressioni della santa Regola, quatto delle Cossituttioni, e de' difetti manifesti, accioche il Superiore possa applicare opportuni rimedij à ciascheduno.

2 Douranno anco gl' Oblati dir la colpa in Capitolo, come fanno i Professi, ma ananti tutti, & anco ananti i Nouitij, e detta la colpa deb-

bano partirsi tutti insieme.

## Del fignificare l'hora del diuino Offitio. Cap. XLVII.



nque

tanzi

ntaito di

puto.

gre-

Pa-

e lo-

rirle,

aga-

cias-

per-

hino oro,

านล์-

CIO-

ri-

a in

tut-

deb-

el

I a cura dell' Abbate di giorno,e di notte, di annunciare l'hera dell' Offitio diuino, ò che egli stesso l'annuncu, ò commetta questa cura ad vin Fratello, il quale sia talmente sollecite, che

tutte le cose à hore compententi siano finite. E dopo l'Abbate, secondo l'ordine, imponghi i Salmi, ouero l'Antisone quelli à quali sarà commandato. Ma niuno presuma nè di cantare, nè di leggere, se non chi può adempire detto visitio, accioche si edischino gli V ditorizil che si faccia con humiltà, grauttà, e tremore da quello, al quale ciò l'Abbate commandarà.

#### COSTITUTIONE.

S E bene, come si è derto sopra nel Capitolo trentesimo secondo, tocca al Sagrestano suonare il segno del diuino Officio; pure sarà peso del Superiore hauer mira che ciò si facci
à'debici tempi. Et accioche questo possa, come
conuiene, eseguirsi; si ordina, che in tutti gli Eremi nostri sia vna sola Campana grossa, per suonare l' Hore Canoniche, e due altre più piccole,
per significare l'altre vibidienze dell' Eremo.

2 E ancora necessario vi sia l' Horologio, es perciò doue egli non vi è, vi si faccia subito, accioche i seruitij dell' Eremo passino con ordine.

Al

160 Regola, e

Al Sagrestano poi bisognando, se li dia Compagno dal Capitolo di Casa, ò dal Priore.

3 Quanto poi all'intuonare de' Salmi,& Antifone, n'è gia detto al Capitolo decimoterzo.

# Del quotidiano essercitio manuale. Cap. XLVIII.



Otiofità è inimica dell'anima, e però a certi tempi si debbano occupare i Fratelli in qualche lauoro, & opera di mano, à derte hore nella Lettione diuina. E però crediamo questi

due tempi douersi con questa dispositione ordinare; cioè che da Pasana insino alle Calende di Ottobre la mattina vscendo da Prima, lauorino quello sarà necessario insino à quasi l'hora quarta, e dall'hora quarta, insino appresso à Sosta attendino alla Lettione.

#### COSTITUTIONE.

Onfiderando, che ciò, che fi ordina qui nella fanta Regola, non fi può adempire, ouero ofleruare per le continue occupationi degli Othiri, e Messe: si ordina che gli Eremiti non passino senza vn' hora almeno di essercitio corporale ogni giorno, che impedito non sia da Festa di precetto, ò da mal tempo, ò da graui caldi di Estate, cioè nel Sol Leone.

2 Dal giorno dunque di Paiqua di Refurrettione, fino alla Festa dell'Essaltatione della Cro-

ce,

ce,

nat

tioi

Mi

nel

per

DO

ftr

rei

de

fpe

no

pa

me

ro

pe

CI

fa

ei

k An-

e.

e però
ipare i
opera
Lettioquesti
linare;

obre la urà neu quarone.

empiationi remiti ercitio fia da graui

furretce, ce, dopo la seconda Messa, tutti gli Eremiti, suonata che sia la Campanella, concorreranno à lanorare al luogo destinato dal Padre Superiore,
doue hauendo prima detto inginocchioni l' Ane
Maria, continuaranno l'opera per vn'hora; ma
nel resto dell'anno è stato solito di farsi l'istesso,e
col medesimo ordine dopo Sesta. Finita poi l'opera, cominciando il Superiore, si dica il Salmo
De profundis, & c. per i Morti con i Versetti, &
Oratione, Deus venia largitor, & c.

3 E solito poi che i Nouitij con i loro Maestri separatamente saccino l'essercitio, se non pa-

rerà altrimente al Superiore.

4 I pigri, e negligenti, ò renitenti di andare al detto essercitio, siano corretti. E chi vorrà di sua spontanea volontà passar l'hora dell'essercitio, non gli sia negato. Ma quando si terrà il Capitolo delle Colpe, ò gli Eremiti vanno à fare il pane, ò la barberia commune, in quel giorno non sono obligati à fare l'essercitio manuale. E mentre si sà il pane, sempre ci deue essere la Lettione, se il numero de Fratelli basta.

5 Il segno dell'essercitio, e di fare il pane sarà

di venti tocchi di Campanella.

6 In oltre possono, anzi deuono tutti nelle loro Celle, ò altrone prinatamente, sar qualche opera, come è scriuere, legar Libri, sar corone, cucchiari, sporte, e cose simili. E prohibito però far cucchiari, ò corone d'Auorio, ò materie pretiose.

### Segue la Regola.



Opo Sesta leuati che saranno da mensa, riposinsi à i letti loro con ogni stlentio; ouero chi per auuentura volesse leggere da sè, legghi in tal modo, che non inquieti gl'altri. Dichisi No-

na più per tempo circa l'hora ottaua, e poi di nuouo operino quello, che si hauera da fare insino à Vespro. Ma richiedendo la ponertà del luogo, che i Monaci per loro medesimi si occupino à raccorre le biade, non si contristino, perche all'hora sono veramente Monaci, quando vinono delle fatiche delle proprie mani, come i nostri Padri, e gli Apostoli. Tutte le cose nondimeno si facciano discretamente, e con misura, per rispetto de'pusillanimi. Ma dalle Calende di Ottobre insino al principio della Quaresima, diano opera alla Lettione, insino all'hora seconda, nella quale si dichi Terza, e poi tutti insino à Nona, lauorino nell'opera loro secondo che gli è commandato: e fatto il primo segno dell'Hora Nona, partendosi tutti dall'opera loro, stiano apparecchiati, insino che suonera il secondo.

#### COSTITUTIONE.

P Erche è cosa naturale all' huomo il desiderar riposo dopo la fatica, perciò nel tempo dell' Estate, dalla Pasqua di Resurrettione, sino all'Essaltatione della Croce, per la breuità delle notti, si ordina, che gli Eremiti dopo desinafina noti tio

dara Car noft

ri ni Ma acci al c

na; Cãi fog

tutilore

sim ria Li. smare si riposimo alquanto. Si che il sonno della notte con questo del mezzogiorno faccia lo spatio di setti hore almeno.

2 Onde il Sagrestano dopo pranzo (cioè vn hora, e mezza in circa detta Sesta, ouero Nona) darà il primo segno di dormire con la solita Campanella, che sarà per lo spatio di vn Pater noster, con cinque tocchi.

3 Ogn'vno vdito il segno del dormire, si ritiri nella sua Cella, e si riposi sedendo, ò nel letto: Ma chi non vuol dormire, stia da se in silentio, accioche egli non disturbi, ò impedischi gl'altri; al che deuono i Superiori hauer auuertenza.

4 Il fine della dormitione sarà il segno di Nona; ma se si digiuna, si darà il segno con la stessa Capanella per due Pater noster, co cinque tocchi.

5 Chi dopo Matutino desidera riposarsi, bisogna che ne dimandi licenza al Superiore.

## Segue la Regola.



A dopo definare, attendino alle loro Lettioni ouero à i Salmi. Nelli giorni poi di Quarefima, dalla mattina infino à tutta l'Hora di Terza, attendino alla Lettione, e poi infino à

tutta la decima operino e facciano quello, che d loro sarà imposto. Nelli quali giorni della Quaresima, prendino tutti vn Libro per vno dalla Libraria, e gli legghino per ordine intieramente i quali Libri si debbano dare nel principio della Quaresi-

L a

ma.

a alla dichi opera no sera locondo.

men-

gni si-

voles-

modo,

INO-

2110110

espro.

onaci

le non

Iona.

nani,

e non-

a, per

ttobre

nel ettiooreuio de-

12-

deli-

ma. Ma sopra tutto si ordini, che vno, ò due delli più vecchi vadino attorno per il Monasterio, quando i Fratelli attendono alla Lettione, & habbiano cura che forse non si troui qualche Fratello accidioso, il quale sia in otio, ò attenda à fauole, e non attenda alla Lettione, il quale, non solamente non sà bene a sè stesso, ma disturba, & inquieta gli altri, e trouandost alcun tale ( il che à Dio non piaccia i sia ripreso la prima,e seconda moltaje non si emendando soggiaccia alle correttioni della Regola, di modo che gli altri ne tem.ino. Non si accompagni, ne congiunga l'un Fratello all'altro nell'hore incompetenti. Il giorno della Domenica tutti attendino alla Lettione, eccetto quellische à vary veffity sono deputati. Mas? alcuno sarà sì negligente, e pigro, che non voglia, ò non sappia meditare, ne leggere, siagli imposto qualche cosa da fare, accioche non stia otioso. Et alli Fratelli infermi, ouero delicati, tale opera, & arte gli sia imposta, e data à fare, che non siano otiosi, ne anco in tal modo Gano oppressi dalla grauezza della fatica, & opera, che s'habbiano à ritirare addietro; la debolezza, & infermità di questi tali, deue essere molto bene considevata dall' Abbate.

ci

#### COSTITUTIONE.

PEr adempimento di quello, che qui ordina la fanta Regola circa la Lettione, inciascun' Eremo si deputi vn Padre sufficiente, che habbia peso di leggere Theologia morale due giorni la settimana, cioè Lunedì, e Gionedi, e facci fa-

elli più uando i uando i uando i uando fi uando fi vrefo la giaccia eltri ne n Fracio della o quel-uno fa-fappia

cofa da

i inferposta<sub>s</sub>e

il modo

opera,

tza, o

e constr

i ordi-

ne,in

nte,che

e duc

i,e fac-

i fa-

ci fare la conferenza sopra la materia che leggerà in vn'hora, ò prima, ò dopo il Vespro; il che non si lasci, benche sia l'Anuento, ò la Quaresima, per due giorni la settimana, e se vn giorno delli sopradetti sarà impedito, si legghi in vn altro giorno. Et in quell' Eremi, done non potrà hauersi commodità di Lettore, sia cura del Padre Priore nell'istessa hora di sar fare vna conferenza delle istesse materie morali, done assisterà ancora esso, insieme con tutti gl'astri Choristi, secondo il Decreto di Clemente VIII.

2 Oltre la qual Lettione, non dour à nessur. Sacerdote, e Chierico lasciar di leggere almeno vn Capitolo della sacra Scrittura, ò altro dinoto Libro: poiche la Lettione, che si sa innanzi, ainta

molto l'oratione.

# Dell'offeruanza della Quarefima. Cap. XLIX.



Ncorche in ogni tempo debba la vita del Monaco tenere ossernanza Quadragesimale, nondimeno, perche questa virtù è di pochi, consortiamo che in questi giorni di Quadragesima, custo-

disca la vita sua con ogni purità, e nettezza, purgando insieme in questi santi giorni tutte le negligenze degli altri tempi. Il che all'hora degnamente si sa, se astenendoci da tutti i vitu, attendiamo all'oratione con pianti, alla Lettione, alla compuntione del cuore, & all'astinenza. In questi giorni adunque, az-

D1... T

L 3

ginn- a

giungiamo da noi stessialcuna cosa di più al solito debito della nostra seruità, cioè orationi particolari, & astinenza di mangiare, e bere, e riascuno ai propria volontà, con gaudio di Spiritosanto offerischi à Dio alcuna cosa, sopra quello che deue, e che gli è ordinato, cioc sottotragga al propio corpo del cibo, del bere del sonno, del parlare, e della leuità; e con allegrezza di spirituale desiderio, aspetti la santa Pasqua. Quel tanto però, che ciascuno offerisce, lo manifesti al suo Abbate, & il tutto si faccia con sua oratione, e volontà: imperoche, quello che si sa senza licenza del Padre spirituale, è imputato à presuntione, e vanagloria, e non à mercede: adunque tutto le cose si deuono fare con volonta dell'Abbate.

#### COSTITUTIONE.

SE à'Monaci è tanto espediente nella Quadragesima aggiunger qualche cosà alli precetti Regolari, par bene, che sia necessario à noi habitatori dell' Eremo; di esfercitarci conqualche aggiunta di opere pie tutto l'anno, non che le Quadragesime; E però gli Eremiti ogni Venerdi, per tutto l'anno à quell'hora, che gli parterà piu commoda, si battano con la disciplina nella loro Cella per due Miserere qual disciplina nella Settimana santa la faranno tre volte, cioè el Mercordì, Giovedì, se il Venerdi santo in memoria della Passione del Signore. Di più si essortano tutti, che in honore della Quadragesima, non ricusmo sare la medesima disciplina ogni giorno

gio to l cen

qua dri fan del dre

> D 同

fitte fin tra

1

re

giorno d'affinenza:e chi vorrà frequentarla tutto l'anno, se tara Professo, lo faccia senz'altra licenza: ma i Noustij ricerchino il consenso del loro Padre Maestro del loro Padre Maestro del loro Padre Maestro del loro Padre Maestro del loro per

2 E le alcuno vorrà portare il Cilicio per qualche tempo, è sempre, come molti Santi Padri hanno facto, il che particolarmente si suol fate la Quadragesima) lo possi fare con licenza del suo Padre spirituale, & il Nouitio del suo Padre Maestro,

De' Fratelli che lauorano lungi dall' Oratorio, ò fono in viaggio. Cap. L.



I Fratelli che al tutto di lungi stanno à lauorare e non possono ritreuarsi all'hore competenti all'Oratorio, e l' Abbate sà certo essere così, dichino nell'istesso luogo done lauorano, l'Of-

fitio divino con timore di Dio, inginocchiandosi di simile faccino quelli, che sono mandati in viaggio, ne trapassino il tempo ordinato, ma facendo come loro possono, non siano negligenti in render il debito della loro servità.

#### COSTITUTIONE.

A questa essortatione del nostro santo Padre, sappiano tutti i Religiosi, chenessuno è disobligato dall'Offitio, ouero Hore Canoniche, ò da altro debito d'Oratione, sat-

I. 4

10

Quai alli rio à con, non ogni i pa-

ina

olina cioè

me-

for-

3200

ogni

Colito

colari,

ii pro-

ischi d

i e 07-

o, del

alle-

Pas-

mant-

a oraiza li-

untio-

utre le

to di commandamento della Chiefa, ò di Voto, ò di Professione, per rispetto dell' opere manuali, nè per la fatica del viaggio. Sempre dunque, così fuori, come in Casa, i nostri Eremiti Choristi paghino il debito intieramente del diuino Ossitio, & i Laici delle loro Orationi.

#### De' Fratelli che non vanno molto lungi dal Monasterio. Cap. LI.



I Fratelli che per qualsiuoglia rifpetto, diagione vanno fuori, esperano quel giorno medesimo ritornare al Monasterio, non presumino di mangiare fuori, ancorche ne sussero pregati da qualsiuoglia persona saluo se

l' Abbate gli lo commandasse, e se altrimente faranno-siano scommunicati.

#### COSTITUTIONE.

Vello, che si dice della Scommunica, si deue intédere della Regolare, però quelli, che vanno suori di Casa, nè possono cornare à tempo della resettione, potranno sarla nelli nostri Hospitis, ouero altroue, se non ve ne sono, con licenza del Prelato tacita, ò espressace se sono astretti à pernottare suori di Casa, done sono nostri Hospitis, non possono dormire suori di quelli, nè anche i superiori, nè meno sevori di essi mangiare sonza licenza, e chi farà al-

Costit. Eremit.

trimente dourà per vna volta far' vn'assinenza in

pane, & acqua.

2 Nè può il Priore dare altra licenza di andare suori di Casa per più di cinquanta miglia lontano, ne pigliar a per se : ma solo il Padre Maggiore ò chi tiene il suo luogo lo potrà concedere : e se il Padre Maggiore fosse molto lontano, & il tardare tornatie à qualche danno notabile,in questo caso il Priore con il suo Capitolo Conuentuale potrà conceder la licenza: e chi contrauerra à quest' ordine, sia punito di pena. di carcere per vn mese.

# Dell'Oratorio del Monasterio. Cap. LII.



Oratorio sia quello, che è nominato, nè altra cosa in esso si faccia, ò vi si riponghi. Finita l'opera di Dio, tutti con sommo silentio eschino fuori, facendo rinercnza à Dio; accioche il

Fratello, che forse vuole orare priuatamente, non sia impedito dall'altrui importunità . E volendo per auuentura alcun' altro segretamente orare, semplicemente entri dentro, & ori, non con alta voce, ma con lagrime, & intentione di cuore. Chi dunque simile opera non fà, non sia permesso sinito l'Officio diuino, rimanere nell'Oratorio, accioche (come si è detto, ad altri non sia date impedimente.

CO-

nica; fi digneloffono no farnon ve espres-Calan dormimeno farà altri-

i Voto.

manua-

imque, i Cho-

diuino

lungi

lia rif-

e'Sperarnare al

di man-

ero prefaluo se

e faran-

# COSTITUTIONE.

TA Chiesa è Casa di Dio, la quale vien detta, Casa di Oratione; onde S. Benedetto la chiama Oratorio; e perche l'Oratione richiede silentio e qui ete, si osserii vn sommo, e perpetuo silentio in tutta la Chiesa, e massimamente nel Choro, in maniera che, non solo ogni supersuo parlate s' intenda qui prohibito, ma anco ogni strepito, che posta venire alle orecchie, ò distrahere la mente, come l'abbassare, & alzare delle sedie, & il voltar de Libri indiscretamente, l'immodesto raschiare, e sbadigliare, e cose similis specialmente, quando si dice qualche Lettione, Antisona, o altro; & anco alla Messa, quando si dice l'Euangelio, ouero il Canone, e l'altre Segrete.

2 Appresso ha da tener cura il Sagrestano, che nessimo vada passeggiando per Chiesa: Nè in essa è lecito parlare con altri, ò fare Oratione con voce alta. Chi dunque sarà trouato in Choro à ragionare à qualunque hora del giorno, ò della notte, facci astinenza in pane, à acqua quel giorno, ò l'altro, ma negli altri sopradetti disetti, si lascia la correttione, ò penitenza à discretio-

ne del Priore.

# Del riceuere i Forastieri. Cap. LIII.



detdetto

chie-

erpe-

ente

per-

unco

di-

del-

e,

mi-

tio-

ndo

Se-

no,

Ne

one

ho-

, ò

uel

fet-

io-

Vtti i forastieri, che soprauengono, siano riceunti come Christo, imperoche egli stesso è per douer dire: Io sui sorastiero, e voi mi riceueste. Et d tutti sia satto conueniente honore, e

massimamente alli domestici della Fede, e Peregrini. Subito dunque, che s'intenderà alcun forastiero esfere arriuato, se gli vada incontro dal Prelato del Monasterio, ouero dalli Fratelli, con ogni visicio di carità; e primieramente faccino insieme oratione, e così in pace si accompagnino, il qual bacio di pace, non sia prima offerto, che sia fatta l'oratione, per rispetto delle diaboliche illusioni. & in essa salutatione si vsi ogni humilta, & à tutti i forastieri, che vengono, ouero si partono, col capo chino, ò col corpo al tutto prostrato in terra, si adori Christo, il quale in essi ricevato.

Riceunti dunque che saranno i forastieri, siano menati all'oratione, e dipoi segga con loro il Prelato, ouero altri d chi egli commanderà:e per edificatione, legghisi in presenza delli forastieri la Legge duina, e dopo queste cose, gli si vsi ogni humanità. Il Prelato rompa il digiuno per cagione delli forastieri, saluo se quel di fosse vno delli principali digiuni, che non si potesse rompere: ma i Fratelli seguitino la consuetudine de i loro digiuni. L'Abbate dia l'acqua alle mani à i forastieri, e così l'Abbate, come tutta la

Con-

Congregatione, laus i piedi à tutti i forastieri, e lauati che saranno, dichino questo Verso. Suscepimus Deus misericordiam tuam in medio Templi tui. Ma sopra tutto s'habbia sollecita cura circa il riceuere è poueri, e peregrini, perche in loro piu si riccue Christo: conciosiache la grandezza de ricchi per se

stessa si fà rendere honore.

La Cucina per l'Abbate, e per i forassieri sia da per se accioche i forastieri (che mai non mancano nel Monasterio) soprauenendo à hore incerte non inquietmo i Fratelli. Al seruitio della qual Cucina entrino due Fratelli per anno; li quali bene adempino il detto ristito, e bisognando, gli sia dato aiuto, accioche seruino senza mormoratione: e similmente quando sono quelli meno occupati, vadino à lauorare, doue à loro sarà commandato, e non solo in questi, ma anco in tutti gli altri visity del Monasterio si habbia questa consideratione, che quando hanno bisogno, siano aiutati, e quando non hanno che fare, faccino quello che à loro è commandato.

La stanza delli forastieri sia consegnata ad va Fratello che habbia il timore di Dio, doue siano letti forniti sufficientemente, e la Casa di Dio sia da sapienti saviamente gouernata. Niuno al quale non è imposto si accompagni, ò parli con i sorastieri, ma scontrandoli, ò vedendoli, li salutino humilmente (come si è detto) e dimandando la Benedittione, passi via, dicendo, à sè non esser lecito parlare con fora-

Rieri .

# COSTITUTIONE.

S Iano le Foresterie in luogo commodo, e per i forastieri, e per quelli, che gli riceneranno, alquanto però separate dall' Vshcine, e dalla Chiesa, e molto più dalle Celle solitarie. In quelle i forastieri, che vengono, massimamente discosto, siano benignamente trattati: Siano quini letti simili à quelli degli Eremiti; ma quando la dignità; ò infermità dell'hospite haurà bisogno di più morbidezza, il Priore lo potrà concedere.

2 Il Fratello deputato à quest' vssitio di carità habbia le qualità descritte nella Regola; ad esfo apparterrà di apparecchiare la mensa, e prouedere le cose necessarie per essa, e darle agli Hospiti. Nè solo sodissarà alli padroni, ma anco alli bisogni de servitori, e caualcature, secondo la possibilità del luogo: à questi si darà vn., Compagno, anco esso diligente, se n' haurà bisogno.

3 Si deputi anco vn Sacerdote, che faccia compagnia à forastieri, menandoli in Chiesa, e per l'Eremo, come si vsa, e non s' ingerisca più oltre, se non gli vien commandato dal Superiore.

4 Sopra tutto però ciascheduno attenda con diligenza nell' vstitio suo, accioche non offenda in qualche cosa i forastieri; ma più tosto si studij di edificarli, tanto in parole, quanto in fatti, mostrando sempre alla presenza loro essempi di diuotione, e virtù.

5 Agli

epimus
pli tui.
il ricefi ricene
i per se

i fia da
cano nel
inquiea entrinpino il
, accioe quanare, dofii , ma
fi babbifogno,
faccino

ad va ano leto fia da ale non eri, ma nte(coe, passi a fora-

<u>-0</u>

5 Ag!i stessi Ministri tocchi il lauar delle mani,e de'piedi, poiche hoggidi il Priore non può
per le varie occupationi degli vshitij, e' negotij
di Casa. Aggiungendo questo, che insieme col
lauar de i piedi dichino, oltre il Versicolo, Suscepumus Deus, &c. il Salmo Miserere mei Deus,
&c: ò altri,ouero qualch' Hinno. E se alcuno lascierà di lauare i piedi, digiuni vna volta in pane, & acqua.

6 Non si deue negare in nessun modo alli sorastieri nel partirsi la guida, se essi altrimente

non fanno la strada.

7 Guardinsi i Priori di non dar ricetto nelli luoghi loro à' Banditi, Debitori, ò Contumaci della Corte per qualsiuoglia rispetto se però non sono ssorzati, e chi farà altrimente, sappia, che sarà granemente punito, secondo la qualità della colpa.

### Se il Monaco deue riceuer lettere, ò ambasciate. Cap. LIV.



On sia lecito in niun modo al Monaco, senza commandamento dell' Abbate, nè da suo padre, nè da sua madre, nè da qualunque altra persona; nè li Fratelli l' vno dall'altro riceuere, ò

dare, ne lettere, ne ambasciate, ne qualunque presente, benche picciolo sia. Ma se alcuna cosa gli sarà mandata da qualcheduno, etiandio dal padre, ò madre, non presuma di riceuerla, se prima non haurà

fatto

Fat

tal

dir

al

(20

fai

13

in

te

fer

fo

re

fi

ac

re

ti

C

IH d fatto aunifare l'Abbate, il quale contentandosi, che tal cosa si riceua, sia in suo arbitrio, e potestà di oradinare à chi dare si debba; nè si contristi il Fratello, al quale era stata mandata, accioche non si dia occasione al Demonio. E chi altrimente presumesse di fare sia punito, secondo l'ordine della Regola.

#### COSTITUTIONE.

fto Capitolo, senza il vitio di Proprietà, e disubbidienza: si ordina, che tuttte le cosè in esso contenute, si osseruino, tanto di dar lettere, ò ricenerle, quanto nel pigliare, ò dar presenti: Eccettuandosi sempre i frutti, i quali si possono scambienolmente dare, e ricenere trà gli Eremiti.

2 E per maggiore offeruanza della pouertà; fi ordina, che i Priori non possino dar licenza ad alcun Eremita di dimandare danari alli parenti, ò amici, sotto qualsuoglia pretesto, etiam di elemosine di Messe, per comprarsi cose particolari. Il che sia così strettamente prohibito, che si tenga per Proprietario quello, che compra cose particolari con tale elemosina di Messe, non hauendo il Superiore autorità di dare tal licenza; ma debba ogni elemosina di tal sorte, essere consegnata al Cellerario, e debba notarsi in cassa all'entrata, e tutto quello si comprerà qualsi uoglia Eremita, sia posto nell'oscita: & il Priore, che permetrerà altrimente, sia penitentiato dalli Padri

mapuò gorij

Sueus, lapa-

i fo-

nelli naci non hedel-

m-

aco, ite, nè li

rearà na-

urd

Padri Visitatori, & il suddito soggiaccia alla pe-

na della Proprietà.

3 Et accioche quest' ordine più facilmente habbia l'effetto suo, siano strettamente tenuti i Priori aprire, e leggere le lettere de'indditi prima, che le diano in mano loro; e li Visitatori in atto di Visita, debbano diligentemente inquirere sopra di ciò, e se non l'hauranno aperte, debbano penitentiarli: se però non fossero mandate dal Padre Maggiore, ò Visitatore, quali non possono aprire, sotto pena di disciplina circolare, se fanno, che da effi vengano, il che si conoscerà facilmente, se suori vi sarà nella soprascritta M. ò, V. I'istesso osserueranno trà di loro, il Padre Maggiore, & i Visitatori, di non aprire le loro lettere l'vno all'altro.

4 Così medefimamente, i Superiori de'luoghi, habbino l' istesso obligo, come di sopra, di leggere le lettere, che i loro sudditi scriueranno fuori, e dopo lette, parédogli, quelle sigilleranno, e manderanno à loro recapiti: & i sudditi che scriueranno lettere furtiue, e le inuieranno suori, fenza consegnarle al loro Superiore, trouandosi in fraude, debbano esser degradati sotto tutti per dieci giorni, per ciascuna volta, mentre però vi sia trasgressione grane,il che sia rimesso alla discretione del Priore, e ciò s' intenda anco nel ricenerle.

5 Sia punito grauemente chi ardirà di aprire le lettere di qualfinoglia Eremita, e molto più grauemente, chi ardirà di aprire quelle del suo

Prio-

p

Priore: Ne meno il Superiore in assenza del detto Priore potrà aprire le sue lettere, se primanon ne hauera hauuta licenza.

6 Tutte le lettere, che verranno nel luogo done si troua il Padre Maggiore, si portino in mano sua, il quale pigliate le sue lettere, l'altre senza aprirle, le farà consegnare in mano del Priore, se però per qualche ragione uole rispetto, non parrà à detto Padre Maggiore di aprire le lettere di alcun priuato di quella Famiglia.

7 Non può alcuno adoperare il Sigillo commune della Congregatione ouero il particolare di qualche luogo di quella, eccetto i Superiori

respettiuamente.

pe-

ti i

ri-

in

re-

ate of-

, fe

er**à** M.

res

oro

110-

, di

no

10,

وا

ori,

losi

per

iv (

ri-

ri-

più

# De' Vestimenti, e Calceamenti de' Fratelli. Cap. LV.



I Vestimenti si diano alli Fratelli secondo la qualità de'luoghi, doue habitano, ouero secondo il temperamento dell'aere. Imperoche nelli paesi freddi si hà bisogno di più, e nelli

caldi di manco. Sia dunque questa consideratione nell' arbitrio, e discretione dell' Abbate. Noi nondimeno crediamo, che ne'luoghi mediocri, basti à ciascun Monaco la Cocolla, e la Tonica e la Cocolla per il Verno sia appannata, e grossa e per l'Estate leggiera, onero vecchia, e lo Scapolare per gli essercity, e le Calzette, e le Calze per vestimenta delli piedi. Del colore di tutte le dette cose, onero della grossezza, non

M

si cu-

si curino, nè faccino conto i Monaci: Ma siano di quella qualità,che si potranno trouare nella Prouincia, nella quale habitano, ouero delli più vili che 10

02

A

ch

21

751

comprare fi possono.

Circa la misura, pronegga l'Abhate, che i detti Vestimenti non siano corti à chi se ne hà da seruire, ma in modo fatti à misura, che stiano bene. Quelli che prendono i Vestimenti nuoui, rendino subito i vecchi, i quali si debbano riporre in l'estiario per i poneri. Imperoche basta al Monaco hauere due Toniche, e due Cocolle per rispetto della notte, e poter lauar quelle, e ciò che si hauerà più di auesto, è supersuo, e si debba toglier via. E similmente i Calzetti, & ogni altra cosa vecchia rendino, quando riceuono le nuoue. Quelli che si mandano in viaggio, prendino dal Vestiario le Mutande; e ritornati, che saranno, ve le riponghino lauate : e parimente quelli che vanno in viaggio toglino dal Vestiario le Cocolleze Toniche, che siano alquanto megliori di quelle, che sono soliti di hauere, e ritornati le rendino.

Per fornimento de' letti, basti la stora, il saccone, la bianchetta, la schianina, & il capezzale: i quali letti però, si debbano cercare spesso dall' Abbate diligentemente, per rispetto del vitio della Proprietà, la quale in nessun modo si ritroui nel Monaco: e se ad alcuno sarà trouato alcuna cosa, la quale non habbia riceuuto dall' Abbate, sia sottoposto à granifsima punitione. Et accioche questo vitio della Proprietà sia tagliato, e tolto via dalle radici, dia l'Abbate tutte le cose necessarie, cioè la Cocolla, e la Tonica, le Calzette, e le Calze, la Cintura, il Coltello,

lo Stilo, l'Ago, il Fazzoletto, e le Tauolette, accioche ogni fcusa di hauer necessità sia tolta via. Il quale Abbate sempre però consideri quella Sentenza degli Atti Apostolici, che à ciascheduno si dana, secondo che haueua bisogno; così dunque l'Abbate consideri l'infermità de bisognosi, e non la mala volontà degli inuidiosi, or in tutti i suoi giudicy pensi alla divina retributione.

# COSTITUTIONE.

Eue il Priore, & il Cellerario hauer cura particolare, che à suo tempo si facci la prouisione de panni & altre cose necessarie per i Vestimenti degli Eremti, di maniera che innanzi la Festa di Tutti i Santi, ò al più lungo à S. Martino ciascheduno habbia i Vestimenti che gli bisognano.

2 A quest'effetto si visiteranno dal Priore del luogo nel mese di Agosto, così le Celle, come gli Eremiti, ricercando che cosa manchi à ciaschedun luogo, e persona, facendone vna nota. Nessum però ne dia sastidio à' Presati, ò Ministri, importunandoli innanzi tempo; ma con patienza aspetti, che si scuopri la loro negligenza, & all'hora, come astretto da necessità, humismente, chieda in gratia quanto gli manca.

3 Tutti gl'Eremiti della nostra Congregatione portino l' Habito bianco, senza mistura di alcun'altro colore, accioche per mezzo della candidezza delle Vesti di suori, venghino aunisati

M 2

dell'

di in-

etti ive, elli to i

r i Tooter fu-

rigio,

che lelli Co-

one, uali e di-

non nosnos-

Ab-Toello,

ello, lo 4 La materia de'Vestimenti, si deue sempre procurare vile, grossa, e di poco prezzo, come la Rascia Schiauona grossa, ouero Zegrina, della quale si facciano i Tonichini, e Scapolari: quali à ciascheduno si deuono dare ogni anno.

5 Il Tonichino arriui à mezza gamba, lo Scapolare fia più corto della Tonica quattro dita, al quale però intorno al collo fia cucito il Cap-

puccio.

6 La Tonica ancora essa di panno grosso, es basso, e non d'altra materia, si deue dare ad ogni vno, se bene non ogni anno, ma quando, & à chi parerà al Prelato, che faccia bisogno la qual Tonica, se sarà per Choristi, deue arriuare insino alla congiuntura de'piedi; e quella delli Conuersi sarà vn poco più corta, cioè quattro dita.

7 Si darà il Mantello à chi ne hauerà bisogno, non douendosi sempre dare ad ogni vno: Il Mantello non deue farsi del panno della Tonica,ma di quel grosso e peloso Griso,vn palmo più corto della Tonica, che con vn bottone di

legno si porti serrato auanti il petto.

8 Possa anco l'Eremita tenere vn'altro Mantello vecchio per commodità di lauare, e possa anco attaccargli il Cappuccio per occasione di pioggia, e viaggio; con questo però, che nè in Chiesa, nè in Choro, nè in Resettorio, possino mai portare detto Cappuccio, che si veda, quale anco non possono mai portare distaccato dal Mantello.

9 Dell'

9 Dell' istessa maniera sarà il Mantello des Conuerti col Cappuccio; ma vn palmo più corto della loro Tonica:

re

e la

1,10

alià

Sca-

روسان

ap-

1,0

gni

chi

To-

31-

oifo-

vno:

To-

lino

ie di

lan-

Elloc

e di

in

ffino

gnale

dal

ell'

10 Si concede ancora vn' altra veste à chi la vuole, detta communemente, Guardacore, del panno della Tonica, da portar fotto quella l'Inuerno, lunga fino al ginocchio e se alcuno hauesse più gusto di tenere il Tonichino in luogo del Guardacore, sia in libertà del Priore il concederlo.

11 Si diano i Calzetti, che arriuino sopra il ginocchio, perche gli Eremiti Lon vsano Cosciali,ma si bene le Mutande, le quali non postono esser d'altro, che di tela, & aperte di sotto.

12 Habbiano ancora i Scarpini di Griso, ò Lazzo, sorte di panno grossissimo, e le Punte coforme l'vso, & i Choristi la Cintura dell'orlo del panno, con la quale si cingono i Professi sopra lo Scapolare,& i Nouttij di sotto di esso & i Couersi la Cintura di corame, con fibbia d'osso non più larga di vn dito grosso, nè più lunga dello Scapolare.

13 Si diano sempre che ne sia bisogno, i Zoccoli di legno coperti. Habbia anco ciascheduno vn paro di Scarpe da Eremita non troppo alte. Postono ancora gl'Eremiti hauer Cappelli bianchi, ma non possono esser di lana fina e pretiosa, ma di ordinaria,e commune: auuertendo, che no vadino mai con il solo Berrettino.

14 Si prohibisce poi strettamente agli Eremiti, che non portino Guanti, Srinali, ò altra sorte di Vestimenti, e di più, conforme la Regola, riceuute che habbino le Verti nuone subito confegnino le vecchie al Dispensiero, estendo tuttauia loro concesso benignamente, che per la nettezza habbino due Tonichini, e due Toniche, cioè
vna nuona, & vna vecchia, il che si osserui in tutto's restoidue Scapolari, con due Berrettini, e due
para di Punte, non potendo hauer altro duplicato: Auuertendo, che non possono mai gl'Eremiti adoprar tela per scarpini, ò solette di calzette, nè per altro, che per la semplice saccoccia,
quale debba farsi consorme l'vso nostro antico,
e non mai nelli sianchi, nè d'auanti, come l'vso
de'secolari.

m

116

P

m

p:

n

15 Gli Oblati si vestino del medesimo panno, e Rascia ma la loro Tonica sia con il Collare alzato, e più corta di quella delli Connersi, e lo Scapolare senza Cappuccio sopra detta Tonica, ma più corto quattro dita, e si cingano con Cintura di corame come i Connersi. Il loro Mantello ancora sarà della sorma di quello de' Connersi, ma più corto.

16 Quale Habito d'Oblati, non sia lecito dare, ò concedere à persona alcuna da portarsi, sotto qualsi uoglia pretesto, ò causa, nè meno di di-

notione:

17 Quello che hauerà l'Vbbidienza del tagliare i panni, deue essere intendente dell'arte del Sartore (nell'essercitio del quale, nessun secolare deue esser messo saluo che nel tagliare, e cucire le calzette.) Nel tagliare i panni vsi giusta misu-

misura, e nel consegnarli vgualità, senza contristar nestuno: il che non facendo, ne venghi grauemente corretto dal Priore, ò da' Visitatori, se il Priore non ne farà risentimento E quel che nelle Vesti hà bisogno di emendatione, senza dilatione si cmendi, e si riduchi nella debita forma, misura. Che l'Eremita non possi mai adoprare i panni nuoui, se prima non ne prende la Benedittione dal Priore; ò Superiore.

# Della Mensa dell'Abbate. Cap. LVI.



A Mensa dell' Abbate sia sempre con i Foraftieri , c peregrini : nondimeno tutte le volte, che mancano forastieri, sia in sua potestà chiamare chi à lui piace de' Fratelli: Prouegghi nondi-

meno, che con i Fratelli rimanghino sempre uno, d due delli più vecchi, per loro guardia, e disciplina.

#### COSTIT VTIONE.

D' Erche appresso di noi nè i Priori, nè anco I il Padre Maggiore hanno mensa particolare,ma hanno anch'essi vna parte de'cibi. come-i Ministri, ò Seruenti, e mangiano soli nella lorò Cella, come tutti gli altri; però non possono osseruare quelle cose, che qui commanda il santo Padre, estendo dinerse dallo stato Eremitico: Ne meno conuiene, che i nostri Prelati mangino con forastieri per la loro moltitudine; Tuttania se l'

M 4

e lo ica, Ciniteluer-

والسائا

-חכ

tta-

net-

ioè

tut-

due

pli-

Erezet-

د سه ico,

vo

nan-

llare

dafotdi-

rte CO-Cll-

t2-

tas

hospite sosse Prelato, ò Religioso, ò persona segnalata, potranno mangiare con esso nella Foresteria per carità, e riuerenza.

# Degli Artefici del Monasterio. Capo LVII.



E nel Monasterio sono Artesici, con ogni humiltà, e riuerenza essercitino le loro arti, se però, se ne contenterà l' Abbate. Ma se alcuno di loro s'insuperbisse per la scienza della sua arte,

parendogli fare qualche vtile, ò commodo al Monaflerio, questo tale sia da essa arte rimosso, & in quella più non s'impacci, saluo però, se essendosi humiliato, di nuouo non gli lo commandasse l'Abbate. Et hanendossi à vendere alcuna cosa delle opere di essi Artesici, quelli per le mani de i quali haueranno à pasfare dette cose, non presumino di fare alcuna fraude,
ò inganno, ricordeuoli sempre di Anania, e Sasira, accioche la morte, che quegli sostennero nel corpo loro,
tutti gli altri, i quali nelle cose del Monasterio faranno alcuna fraude, non patischino nell'anima: &
in essi prezzi non si adoperi occultamente il peccato
dell'auaritia, ma sempre si diano per alquanto più
vile, e minor prezzo, che non si fa dalli secolari, acrioche in tutte le cose sia glorisicato Iddio.

a se-

citino terà l' infuarte, donaquel-

Et hassi Arà pasraude, ra,ac-

milia-

loro,
io fa-

eccato to più COSTITUTIONE.

Per osseruanza di questa dottrina della santa Regola, si ordina, che nessuno esserciti alcuna arte senza saputa del P. Priore, aggiungendo, che tutto quello, che gli Eremiti faranno, siano Corone, Cucchiari, ò altro: l'appresentino al Superiore, ò di ordine suo al Cellerario, per metterlo nella commune Dispensa; nè ardischino prometterle ad alcuno non che donarle, ò venderle, senza ordine espresso del P. Priore. E chi farà il contrario, sia cassigato grauemente, secondo la qualità della colpa: & il Priore deue esser in ciò accurato, e lo facci osseruare infallibilmente.

Del modo di riceuere i Nouitij. Cap. LVIII.



Quello, che nuouamente viene à conuertirsi, non così facilmente sia conces sa l'entrata ma come dice l'Apostolo: Prouate gli spiriti, se sono da Dio. Se adunque quello che viene, perseuererd

nella propria dimanda,e si vedrà che patientemente sopporti l'ingiurie, che gli sono satte, e la dissicoltà dell'entrare, e che stà forte nella sua dimanda, dopo quattro, ò cinque giorni gli sia concesso l'entrare. E per alquanti di stia nella stanza delli forastieri e dopo stia nella camera delli Nouity, doue stando in meditationi, ini mangi, e dorma.

C O-

#### COSTITUTIONE.

I Ntorno à questa consideratione, ò proua, che il santo Padre desidera nel ricenere i Nouitis, à molte cose hoggidi si deue hauer l'occhio: delle quali la prima sia l'età: percioche quelli, che hanno manco di venti anni cominciatise di aspetto puerile, ò più di quaranta cuique, non si possono ricenere, come non sussicienti, e deboli per la vita Eremirica, ancorche dal Capitolo Generale si possa dispensare nelli maggiori insino alli cinquant'anni; la qual consideratione di età, si deue sare anco negli Oblati.

2 Si hà da fare diligente inquisitione, se sono Rei, ò sospetti di delitti commessi, per i quali siano stati condennati, o si dubita, che siano per codennarsi: se sono grauati da debiti sopra le loro facolta, ò obligati di render conto, ò ragione di qualche amministratione; sì che per tal causa si sia mossa lite, ò si dubita, che le sia mossa; e che non per humano rispetto, ma per seruore di dinotione, e spirito spontancamente elegghino vita Religiosa, consorme la Bolla di Sisto Vie sua moderatione. Se sono obligati a Matrimonio, se sono notati di publica infamia, e sospetti di heresia; quali non potranno esser ricenuti; si facci anco cia ta diligenza del loro legittimo nascimento cosumi e vita passata.

3 E finalmente non si ricenano Professi di altra Religione, se non con haner prima infor-

n

matione della vita, e costumi loro, e della licenza dimandata à loro Superiori, benche non ottenuta, e che non partino dalla loro. Religione per disgusti in quella hauuti, ma per desiderio di maggior persettione; nel qual fatto si caminerà con prudenza, e maturità; sì che ne sia riserbata. l'autorità al solo Capitolo Generale di ricenere detti Prosessi; e così anco si osserui nelli Nouitij.

ud,

ei

)C-

وه

13-

n-

11-

al

5e-

10

2-

ő-

ro

di

fi

9 i-

4 Se qualcheduno si riccuerà, che non habbia palesaro di estere staro Nouitio di altra Religione, ò taciuto, che habbia alcuna infermità graue, & incurabile, ò contagiosa ancorche facesse Professione; si dichiara tal Prosessione nulla, come fatta contro la volontà, e consenso di quelli, che l'hanno riceunto: e si ordina, che subito sia mandato via; seruata la forma del Decreto del Sacro Concilio di Trento nel Cap. 19. Sess. 25. De Regularibus, in conformità della dichiaratione fatta dalla Sacra Congregatione del Concilio forto li 23. di Gennaro 1666 il che s'intende, quando da i Padri sarà stato interrogato, & intimato, che la sua Professione sarà nulla, s'haurà negato alcuna delle sudette cose nel Capitolo, nel quala si ammette all'Habito,& alla Professione; le quali intimationi, e proteste, sempre siano registrate dallo Scriba nel solito Libro degli Atti Capitolari dell'Eremo.

5 Non essendoui dunque gl' impedimenti di sopra narrati, si congreghino insieme li Padri Maggiore, Priore, Vistatori, e Maestro de' Nouitii, è la maggior parte di essi; essendo assenti gli

altri,

altri, sì che la minor parte assente, non pregiudichi; ma negli altri luoghi, doue non sa residenza il Padre Maggiore, si radunino insieme nel medesimo modo il Priore, & il Maestro de' Nouitii, con due Sacerdoti eletti dal Capitolo di Casaà tale effetto e cossituito auanti à quelli il Nouitio, sia interrogato diligentemente sopra la sufficienza delle lettere, se deue il Nouitio esser'ammesso nell'ordine de' Chierici; al qual grado non si ammetta alcuno, che non sia ritrouato hauere sufficiente intelligenza della lingua Latina, e del rimanente come sopra.

6 Quelli poi, che si deuono riceuere per Conuersi, deuono esser ancora essi esaminati del vigore dell'ingegno, dell'industria, & attitudine all' vbbidienza, e delle sorze del corpo; ma più d'ogni cosa tanto i Chierici, quanto i Conuersi, dello spirito che hanno, se sia da Dio, se lasciano il Mondo per zelo di persettione, ò per qualche, necessità, ò leggierezza, se hanno satto Voto di Religione, se sono apparecchiati, e pronti all'vb-

bidire, e patire, e cose simili.

7 Di più con sagace prudenza sia interrogato se hà qualche segreta intermità, se lascia il Padre, Madre, Figliuoli, ò Sorelle, che habbino bisogno della sua industria, e presenza. Finalmente se
gli manifestino le disticoltà, e fatiche, che bisogna patire nella Religione, e se così esaminato,
sarà trouato idoneo, libero, e costante, e dall'istessi Padri in tal modo approuato, si conuochi il
Capitolo di Casa, e sia proposto dal Padre Maggiore,

giore, ouero in sua assenza dall' istesso Priore, e se messo à partito la maggior parte de Voti, gli sara stata in sauore, s'intenda riceuuto, e s'introduchi in Nouitiato; il che non succedendo, gli si dia honesta licenza.

di-

ne-

fa

HII-

fuf-

non

del

011-

l vi-

1'0-

lel-

io il

he

di 'vb-

92-

Pa-

110-

te se

oifoato,

itef-

ni il

lag-

8 Chi poi sarà vna volta ricenuto, non può esser mandato via da qualsinoglia Prelato, massolo dal Capitolo Generale, ò Connentuale, ò dalla Dieta.

9 Questa prima accettatione, non s'intendafatta per pigliar subito l'Habito, ma per la proua di quaranta giorni dopo i quali per nuonaaccettatione del Capitolo, gli si conceda l'Habito, hauutane prima licenza dalli Padri Maggiore, e Visitatori, alli quali si deue mandare prima informatione delle qualità del Nouitio.

10 In questo mentre, per lo spatio di questi quaranta giorni, innanzi che si spogli l'habito se-colaresco, come ammonisce il santo Padre, diligentemente legghi questa Regola, con le Costitutioni, ò almeno, se non sa egli leggere, gli sia letta da altri, ò gli sia raccontata la sostanza sua sommariamente. Il quale procuri accortamente di attendere, che cosa gli tocchi di fare, se adempire in quel grado, nel quale egli è stato riccuutto e gli siano più di vna volta replicate le costi dure, che deue sostenere, accioche non possi più allegare ignoranza.

11 Deue anco sapere, che hà da perseuerare in quello stato, e grado, nel quale è stato accettato vna volta, ò alnicno, che non può ascende-

116

m

ti

ò

fe

pigli l' Habito far la Confessione generale con il suo Padre Maestro, ouero con vn' altro Padre esposto, acciò sia più libera la Confessione. Fatte tutte queste cose, con la gratia di Dio, se gli dia l'Habito secondo il solito, per nuoua approbatione del Capitolo, come di sopra è detto.

13 In virtù del Decreto della santa mem. di Alessandro VII. ogn i quattro mesi debba il Nonitio esser di nuono posto à partito con il Capitolo Conuentuale, e se hauerà la maggior parte de'Voti contra, sia licentiato:ma se saranno la maggior parte fauorenoli, ò vguali, debba conzinuare il Nouitiato, il che s'intende delle due ballottationi intermedie, perche all'accettatione dell' Habito, & alla Profess one debbano esser la maggior parte de' Voti fanorenoli; annertendo, che le due ballottationi intermedie, si sogliono. fare di tutti li Nouitij in vna volta, benche tutti non fossero in punto delli quattro mesi: secondo la discretione del Padre Maggiore, è Priore, respettine, purche auanti la Professione precedino le t re ballottationi.

14 Gli Oblati si riceuono dal Capitolo Conuentuale, con licenza però del Padre Maggiore, e Visitatori, in qualunque tempo, e luogo, douesiano, sotto la disciplina di vn Padre, finche haueranno imparato i costumi Religiosi, e tuttequelle li-

lc.

.

on

re

ıt-

gli

0-

di

0-

pi-

rte

a

11-

و

ne

la

lo,

no.

itti

do

ef-

110

11-

re,

و

13-

وع

quelle cose, che sono necessarie ad ogni Christiano per la salute dell'anima. Auuertischisi poi, che nel riceuerli, si pigli informatione de'loro costumi, e vita, & anco della sanità del corpo, e sorze, & anco se hanno qualche impedimento.

15 Ricennti che faranno, & essendo stati vn' anno nella Religione, non possano esser mandati via, se non con ordine del Capitolo Generale, o della Dieta, ò del Padre Maggiore, e Visitatori, e con causa molto graue, benche essi possano

partire, quando vogliono.

16 Portandosi bene, possano esser ricenuti per Conuersi dal Capitolo Generale, e questo dopo sette anni, che saranno stati nella Religione, con questo, che non possano ciò pretendere per giustitia, ma solo per gratia; si che sarà in arbitrio del Capitolo Generale ricenersi per Conuersi, dopo il detto tempo, ouero lasciarsi in habito di Oblati per quanto tempo gli piacerà, ò per tutta la loro vita. Anuertendo, che quando sono possi à partito per esser ricenuti per Conuersi, se non partito per esser ricenuti per Conuersi, se non partito per esser ricenuti per Conuersi, se non si intendono perciò licentiati dalla Religione, ma restino Oblati come prima.

17 Di più nel loro ingresso, mediante l'istrumento, e contratto, si offeriranno à Dio, e prometteranno di seruir gratis, alla Religione, rinunciando con giuramento qualsiuoglia salario, ò rimuneratione delle loro fatiche; e quelli, che non vorranno fare detto istrumento, siano mandati via. E se nell'ingresso loro haueranno dato

Congregatione alcuni beni, ò siano mobili, ò danari contanti,partendosi da esla, gli si restituiranno senza frutto alcuno del tempo passato. Ma se qualche Oblato si partirà, ò sarà mandato via dalla Religione, non possa più essere ricenuto.

18 Nó possano però gl'Oblati tenere appresso di loro danari,nè cosa propria di alcuna sorte, ma deuono depositarli in mano del Cellerario per esser conservati come sopra, e se hauranno beni, che rendano frutti,non possano goderlire raccogliere il frutto mentre stanno in Religione, ma nel termine del primo anno deuono disporre di detti frutti, & entrate à chi loro piacerà, e parerà per tutto'l tempo che staranno nella Religione,nel qual tempo non possano hauer alcuna cosa di proprio.

# Segue la Regola.

Siali deputato on vecchio di tale condittione, che sia atto di guadagnare le anime, il quale al tutto curio samente, e diligentemente consideri gli andamenti di quello, e sollecitamente cer-

chi di vedere, s'egli veramente cerca Dio, se è sollecito a'l' Officio dinino, & all' vbbidienza, e se sopporta l'ingiurie.

#### COSTITUTIONE.

I D Er adempire questo documento del santo Padre, si ordina, che il Maestro de' Nouiri) sia eletto solo dal Capitolo Generale, quale sia non gionane, ma vecchio, non solo di rempo ma di costumi,e di scienza: nell'andare, & in tutte le sue artioni elséplare, & amatore del santo silentio, e che sia stato nella Religione almeno quattro anni Professo: se però non sarà altrimente ordinato dal Capitolo Generale, per qualche giusta cagione, e finalmente, che sia sufficien-

te ad integnare altrui.

2 Procuri sempre, che i suoi Discepoli facciano profitto nella perfettione spirituale. riprenda con carità, e spesso biasimi i loro naturali affetti,e corrotte consuetudini, mortificandole,e sradicandole con continue correttioni, e facendo ogni opera di piantare in luogo de' vicij, Virtù; massimamente l'hamiltà, & vbbidienza. Gli ammaestri poi in quelle cose, che toccano al culto; dinino, si nel dir bene l'Hore Canoniche, conforme alle regole del Breuiario, sì nelle consuete cerimonie da farsi con humil gesto, e modestia, e con sollecitudine, e dinotione: sì anco nella solitudine della Cella,in custodire la lingua e nella modestia degli occhi, & in tutte l'altre coie, nela le quali consiste il vero ornamento interno, & esterno dell'huomo Religioso; e particolarmente l'istruischi nell' Oration mentale.

3 In

conre le ente, ndacerollepor-

li,ò

ituiato.

ıda-

ri-

pref-

for-

era-

ran-

der-

eli-

000

pia-

nel-

auer

3 In oltre detto Maestro visiterà almeno vna volta il giorno essi, e loro Celle, & hauerà l'occhio à suoi tempi di dar loro quelle cose, che sono necessarie & hauendo di igente cura dell'anime loro, li paschi spesse volte con qualche essortatione, & essercitio spirituale. E dopo Compieta finalmente, chiamati detti Discepoli da parte, dichino la colpa delle trasgressioni di quel giorno, e data la penitenza, e fatta vna leggiera ammonitione, li benedichi, dicendo: Benedictio Dei emnipotentis, Ge.

for

272

mi

tie

R

di

be

u

be

te

da

20

m

22

d

4 Et habbia à memoria perpetuamente il Maestro de' Nouitij, che tali saranno sino allamorte i siio i Discepoli, quali gli hauerà fatti al tempo della probatione con le sue istruttioni, & essempi, e che ne deue sperare da Dio molta mer-

cede delle sue fatiche.

5 Ma all'incontro non portandosi bene, posfa il Priore del luogo, con l'internento di due. Padri seniori, sospenderlo dall'offitio e sostituire vn'altro, fin che da'Padri Superiori si faccia altra prouisione.

# Segue la Regola.



Siangli proposte, & csposte tutte le cose dure, & aspre, per le quali si và à Dio. E promettendo quello la perseueranza di sua stabilita, dopo per spatio di due mesizli sia letta per ordine

questa Regola, e singli detto: Ecco questa è la Legge,

VI13 OCfomiorpierte, or-1111-Dei te il lla i al 1, & nerpolue uire ltra e co-

vàà erse-Spardine

cege, to

sorto la quale vuoi militare, se tu la puoi offeruare, entra: ma non potendo, liberamente ti parti. E se anco à questo starà forte, sia menato nella sopradetta camera delli Nouity,e sia di nuono pronato in ogni patienza, e dopo lo spatio di sei mesi , gli sia riletta la Regola, accioche sappia, che entra à fare, & osseruare . E se ancora stà perseuerando, dopo quattro mesi, di nuouo gli si rilegghi la medesima Regola,e se deliberandosi, prometterà di adempire il tutto, & osseruare tutte le cose, che gli saranno commandate; all' bora sia ricenuto nella Congregatione, sapendo egli esser sottoposto alla legge, & ordine della regola, e. che da quel giorno in poi, non gli sarà lecito vscire dal Monasterio , ne di lenare il collo di sotto il giogo della Regola, la quale con sì lunga deliberatione pote, ò rifiutare, ò riceuere. Quello adunque, il quale hà da essere riceunto, prometta nell'Oratorio in presen-Za di tutti,la sua stabilità , mutatione de i suoi costumi, & vbbidienza innanzi à Dio, & à tutti i suoi Santi: accioche se mai altrimente facesse, sappia douer essere dannato da Dio, del quale egli si sà besses, della quale sua promessa, faccia di sua propria mano petitione in nome de Santi, le Reliquie de quali sono in quel luogo, e dell'Abbate presente; onero non sapendo egli scriuere, la scriua vn'altro pregato da lui, & esso Nouitio vi faccia sù il segno, e con la sua propria mano la ponghi sopra l'Altare. E posta che egli ve l'hauerd, incominci subito esso Nouitro questo Verfo: Suscipe me Domine, secundum eloquium tuum,& viuam,& non confundas me ab expectatione mea. Al qual Verso tutto il Conuento rispon-N 2

da ir sino à tre volte, aggiungendoui: Gloria Patri, &c. All'hora esso Nouitio si getti in terra d'piedi di tutti i Fratelli, che pregbino Dio per lui e da quell' hora in poi, sia annumerato nella Congregatione.

#### COSTITUTIONE.

Opo che si sarà fatta la proua del Nouitio con varij esfercitij, e correttioni, fara bene effercitato nel grado suo, di nuouo legghi,o gli sia letta la Regola,e le Costitutioni,come si disse di sopra, accioche possa deliberare, se vorrà partire, ò perseucrare : E se interrogandolo sarà trouato esser costante: & il Capitolo haurà hanuta informatione dal suo Maestro, e da altri de'suoi costumi,e buon progresso nella Religione, con il solito Scrutinio si ammetterà alla Professione, come idoneo, e degno; il quale fatta prima di nuono la Confessione generale, almeno di quell'anno, farà la Professione secondo la forma posta nel fine delle Costitutioni, qual Prosessione sottoscriuerrà il medesimo Nouitio in presenza di due Testimonij secolari, ò Frati, quali ancora si sottoscriuerranno. La qual Professione s'intenderà fatta sotto l'istessa vita commune. & al prescritto della nostra Regola, e Costitutioni,senza che possa pretendere per qualunque più larga consuetudine d'esser libero da qualsiuoglia osseruanza in queste Costitutioni espressa, quali tutti vsi, e consuetudini introdotte che fossero, si chiamino abuso, e corruttele.

# Segue la Regola.



ri,

i di ell'

ui-

0-

,fe

0-

tli-

البلة

e-

lla

ta

la

0-

3-

)-

e,

)-

12

li

fi

Se hà alcuna cosa, ò la distribuischi prima à i poueri, ouero facendone solennemente donatione, la dia al Monasterio, niente al tutto riseruandosi, come quello, che da quel giorno in poi

sà di non hauer potestà, ne anco del proprio corpo. Subito dunque in esso Oratorio sia spogliato delli propry vestimenti, delli quali era prima vestito, e sia vestito di quelli del Monasterio, e quelli vestimenti, delli quali sù spogliato, si riponghino, e seano conseruati nel Vestiario, accioche, se mai, per diabolica persuasione deliberasse partirsi dal Monasterio (il che a Dio non piaccia) sia all'hora spogliato delle cose del Monasterio, e mandato via. Non gli sia però resa quella petitiono, che l'Abbate prese di sopra l'Altare, ma si riserui nel Monasterio.

#### COSTITUTIONE.

A Ccioche l'ordine della Regola habbia più schiettamente effetto, i vestiti, & i danari, che hauranno portati i Nonitif,siano depositati in mano del Cellerario, preso che hauranno l'Habito della Religione: quali cose in nessina maniera prima, che habbiano satta la Prosessione, si deuono cauare dalla Dispensa, nè da' Superiori deuono alienarsi, nè dal Cellerario, nè meno dall' istessi Nonitif, nè à loro richiesta,

2 Nè alcuno arditchi dimandar per sè, ò per altri cosa veruna, sotto pena di vna disciplina circolare, qual pena incorrerà ancor quello, che ne farà dimandare, ò che ne disponerà innanzi

la Professione di eslo Nouitio.

3 Nondimeno se esso ricuserà di disponere delle cose sue, in tal caso, tutto quello, che delle sue spoglie resterà in Casa, si conuerta in vso, e servitio della Chiesa, come in ornamenti di Altare, e della Sagressia: il che deue farii similmente dell'elemosine, che sono lateiate nella Chiesa.

4 Chi conuertirà le cose sudette ad altro vso, digiuni tre volte in pane, & acqua. Et i Legati lasciati alla Congregatione, non si conuertino in altro vso di quello haura disposto il Benerattore.

di Mesle, si otierui il Decreto della Congregatione del Concilio, De Celebratione Missarum, e si sodissaccino à suoi tempire delle Messe quotidiane non se ne ricenino se non si possono frà tempo sodissare. Non si applichino anticipatamente per persone, ò elemosine incerte: Nè si granino di celebrare continuamente per obligo i Sacredoti; ma almeno gli si diano due giorni la settimana da celebrare, secondo la loro intentione, restando l'altre cinque Messe à dispositione del Superiore, secondo l'intentione del quale sia-

no

ha

à

n

n

no obligati celebrare; quali due giorni però non hauranno nelle settimane, nelle quali sodisfanno

à gli oblighi ordinari degli Eremi.

6 Se alcun Nouitio si trouerà bugiardo in. palesare i suoi impedimenti di cosa importante, gli sia data licenza, prima che facci la Professione ma te si scuoprirà dopo la Professione, si punisca grauemente; purche la Prosessione non sia nulla .

# De' figliuoli de' nobili, ouero poueri, che sono offerti. Cap. LIX.



e,

er,

he

zi

le

1-

1-

V-

II.

in

Ç,

)-

fi

2-

E alcuno de' nobili, per auuentura offerisse il suo figlinolo à Dio nel Monasterio, se esso fanciullo è di minore età, il suo Padre, e Madre facciano la petitione, che habbiamo detto di

si praz e con l'oblatione, rinuolghino essa petitione, e la mano del fanciullo nella Palla dell' Altare, e così l'offerischino: e circa le cose sue, promettino con giuramento nella presente petitione, che mai, ne per se, ne per sospetta persona ne in alcun modo gli daranno cosa alcuna, ouero occasione di hauere: ma sc non vorranno far questo, e vorranno pure offerire alcuna cosa al Monasterio in elemosina, per sua mercede, gli facciano donatione di quelle cose, che voglino; riseruandosi (se così parerà loro l'assufrutto:e così si servino tutte le vie, che al fanciullo non rimanghi alcuna suspicione, dalla quale ingannato, possa capitar male il che non piaccia à Dio si come habbiamo per N 4

esperienza imparato. Et il simile faccino i poueri. Ma quelli che al tutto non hanno cosa alcuna, semplicemente faccino la petitione, e con l'oblatione, offerischino il suo figliuolo in presenza de Testimoni.

## COSTITUTIONE.

S I è detto nel Capitolo precedente, douersi riceuere nella nostra (congregatione iolamente quelli, che sono di venti anni cominciati, però non occorre dit' altro qui di quelli, che sono di minore età.

# De' Sacerdoti che vorranno habitare nel Monasterio. Cap. LX.



E alcuno dell' ordine de' Sacerdoti, pregherà di esser ricenuto nel Monasterio, non gli sia così presto acconsentito; nondimeno persenerando lui in tale humile dimanda, siagli fatto sapere, ch'egli hà da osseruare tutta

la disciplina, & ordine della Regola, e che non gli sarà rilassata cosa alcuna: Accioche sia fatto come è scritto. Amico à che sarc sei venuto? Siagli però concesso stare dopo l'Abbate e benedire, e celebrare la Messa, se l'Abbate però gli lo commandera: Altrimente per niun modo presuma alcuna cosa, sapendo lui estere sottoposto alla disciplina della Regola, e più presto dia à iutti essempio di humiltà. E se per auventura nel Monasterio, ò per ordinatione dell'Abbate,

i.

m\_

of-

4.

ersi a-

iti,

1

tis

10-

77-

lui

to

ta

12-

e è

10

la

ri-

do

iù

25-

b-

bate, ò per causa di qua!siuoglia cosa, lui hauerà qualche preeminenza, consideri sempre quel luogo, che gli toccò, quando lui entrò nel Monasterio, e non à quello, che è à lui concesso per riuerenza del Sacerdotio. E se alcun Chierico mosso dal medesimo desiderio, si vorrà accompagnare al Monasterio, sia collocato in luogo mediocre, se però promette dello seruanza della Regola, e della propria stabilità.

# COSTITUTIONE.

I Sacerdoti che verranno da noi, con animo di perseuerare nella Religione, subito che haueranno preso l'Habito di Eremita, siano posti sopra tutti i Chierici, e sotto i Sacerdoti, non solo Prosessi, ma ancora Nouitij. Ma quando i Chierici saranno ordinati Sacerdoti, ricupereranno il loro luogo sopra detti Sacerdoti.

2 Li Sacerdoti Nouitij, nell'anno della probatione, non possino fate l'Heddomada, come Sacerdoti, nè dire la Messa Conuentuale, e per lo spatio almeno di tre anni saccino tutte le altre funtioni, che sanno i Chierici Professi, nè si diano loro per detto tempo altre Vbbidienze, che le folite darsfalli Chierici.

3 Li Chierici di qualunque grado benche siano Diaconi, dopo preso l'Habito non precederanno ad alcun Nouitio riceuuto prima, ma ritengono il luogo inferiore, sino che habbiano preso l'ordine sacerdotale.

4 Quel-

4 Quelli Sacerdori, che per dinotione, à altre cause visiteranno i nostri Eremi, metre vi staranno, se sono Vescoui, à altri Prelati, in ogni luogo precedano alli Priori. Gli altri che sono in qualche Dignità Ecclesiastica, à scienza, à nobiltà, sogliono cedere solo alli Priori, & hauere il primo luogo dagli altri,

5 Il medesimo si suole osseruare con gli altri hospiti Religiosi. Finalmente quest' honore di precedenze, che si dà agli hospiti, dipende assolutamente dall' arbitrio, e discretione de'Superiori.

# Come si debbano riceuere i Monaci peregrini. Cap. LXI.



E alcun Monaco peregrino di lontane Prosincie soprauserrà, e vorrà come fivastiero babitare nel Monasterio & essendo contento della consuctudine del luogo, la quale ini trouerà; non perturberà il Monasterio

con alcuna sua superfluità, ma semplicemente si contenterà di tutto quello che trouerà; sia riceunto per quanto tempo gli piace. E riprendendo, ò mostrando egli alcuna cosa ragioneuolmente, e con humiltà di carità, consideri l'Abbate prudentemente, che forse. Dio non l'habbia quiui mandato per tale essetto. E se poi vorrà fermare la sua stabilità, e sar sua Professione non sia ricusata si fatta volontà; e massimamente, che nel tempo della sua hospitalità, sarà stata potuta conoscere molto bene la sua vita. Ma se in

ò'

C

detto tempo di sua hospitalità, sarà tronato superfluoò vitiofo, non folamente non si deue accompagnare, ne congiungere al corpo della Congregatione: ma anco gli sia detto honestamente, che se ne vadi via ; accioche gli altri per la fua miseria, non dinenghino vitiosi, e cattiui. Se anco non sarà tale, che meriti di esfer mandato via; non folamente sia riceunto per accompagnarlo, e congiungerlo alla Congregatione, chiedendolo egli stesso, ma anco sia confortato d voler stare: accioche dal suo essempio gli altri siano edificati, & ammaestrati , perche in ogni luogo si serue ad vno istesso Signore, & ad vn Re medesimo si milita. Sia anco lecito all' Abbate, conoscendolo esser degno, e che meriti, di costituirlo in luogo alquanto più altose maggiore di quello della sua l'rosessione. E non solamente ordinismo questo de Monaci, ma ancora de sopradetti gradi delli Sacerdoti, e Chierici, che l'Abbate gli può porre in maggiore, e più alto luogo, che quello di sua connersione, se manifestamente vedrà la vita loro essere tale, che lo meriti. Guardisi però l'Abbate di non riceuer mai ad habitare Monaco alcuno di altro noto Monasterio, senza consenso, ouero lettere di raccommandatione del suo Abbate: percioche è scritto: Non fare ad altri, quello che non vuoi sia fatto à te.

## COSTITUTIONE.

Ome i Religiosi di altra Congregatione si. accettino trà di noi, già si è detto di sopra. Quelli poi, che verranno per vedere i nostri luoghi, Regola, e

204 ghi,si deuono trattar con molta carità, si per esser peregrini, si per esser Religiosi; ma non si trattenghino più che per tre giorni, accioche non stiano otiosi nell' Hospitio, & la casa sia grauata di spese.

## De' Sacerdoti del Monasterio. Cap. LXII.



E alcuno Abbate dimandera, che gli sia ordinato alcuno, ò Prete, ò Diacono,elezza de' suoi tale, che sia degno di fare quell'vifitio di Sacerdote, c quello ordinato che farà, quardifi dalla ela-

tione, e superbia; ne presima di fare alcuna cosa, se non quanto gli è commandato dall' Abhate, sapendo egli, effere molto più sottoposto alla disciplina Regolare: Ne per occasione del Sacerdotio si dimentichi l'obbidienza,e disciplina della Regola: ma molto più faccia profitto nella via di Dio. E sempre tenga quel luogo che gli toccò, quando entrò nel Monasterio eccetto all'a fficio dell' Altare: saluo però , se per elettione della Congregatione, e per volonta dell' Abhate, secondo i meriti di sua vita, sarà promosso a più alto grado:ma nondimeno questo tale osserui la Regola ordinata dalli Decani, ò altri suoi Maggiorice se altrimente presumerà, sia giudicato, e trattato come ribelle, e non come Sacerdote. E se spesse volte ammonito, non si emenderà, sia anco chiamato il Vescouo in restimonio : e se anco per questo non si emenderà essendo chiare, e manifeste le colpe, sia cacciato dal

dal Monasterio, se però sarà tale la sua contumacia, che no voglia esser soggetto, co vbbidire alla Regola.

#### COSTITUTIONE.

A promotione de' C'hierici agli Ordini, stà solo in potere del Capitolo Generale, e della Dieta; il quale innanzi che promuoua veruno, s'informi diligentemente da Fadri Visitatori, s'egli hà le parti che si ricercano: Quali Visitatori nell' atto della Visita insieme col Priore del luogo, con diligenza considerino, se il gio-uane, che si dene ordinare sia sufficientemente instrutto nelle lettere: Esaminino poi i cossumi, e principalmente, se regni in lui humiltà.

2 Nessumo si ordini da Messa, se non cinque anni dopo la sua Prosessione: benche in questo può il Capitolo Generale dispensare, se la quali-

tà della persona sia giudicata degna.

3 Chi si farà ordinare senza licenza del Capitolo Generale, ò della Dieta, e del suo Superiore, sia punito con una disciplina circolare, sospesso dagl' Ordini, e degradato, cioè, posto sotto tutti gli altri ordinati Prosessi. E chi senza le dette licenze sarà ordinare alcuno, sia punito pure di disciplina circolare, & altre pene grani, ad arbitrio del Superiore.

4 Procurino diligentemente i Superiori, che i Chierici promossi dal Capitolo Generale, ò dalla Dieta agli Ordini,siano ordinati alli debi-

ti.tempi.

5 Con ogni diligenza attendino i Priori, che i Chierici, prima che siano promossi agli Ordini facri, s'instruischino nella dottrina de' Sacramenti, e quelli, che hanno da esser Sacerdoti imparino esattamente le cerimonie, e casi, che facilmente possono occorrere, con le loro resolutioni idi più si sforzino acquistar buona cognitione de'Casi di conscienza.

6 Benche i nostri Eremiti possino predicare per la facoltà concessa da Paolo III; nondimeno ciò non si faccia da nessino, senza licenza del

Capitolo Generale.

7 Li Fratelli Laici si guardino, che per cansa del leggere non siano negligenti all' Vbbidienza: e per ciò si ordina, che non possino tenere più, che due Libri, oltre l'Offitio della Madonna, Dottrina Christiana, e le presenti Costitutioni, sotto pena di vn digiuno in pane, & acqua.

## Dell'ordine della Congregatione. Cap. LXIII.



I Fratelli del Monasterio, così conferuino gli ordini loro, come discerne il tempo della connersione, & il merito della vita; onero secondo che l' Abbate ordinerà. Il quale Abbate

non perturbi però il gregge à se commessò, nè quast in ciò vsando libera potestà, disponghi alcuna cosa ingiustamente :ma sempre pensi, che di tutti i suot giudicu, y opere, hà da rendere ragione à Dio. A-

dun-

dunque i Fratelli secondo gli ordini loro, ouero secondo che ordinera l'Abbate, vadino alla Pace, alla Communione, imponghino i Salmi, e stiano in Choro. Et al tutto, in tutti i luoghi l'età non discerna, nè pregiudichi nell'ordine; imperoche Samuele, eDaniele fanciulli giudicarono i Vecchi. Eccetto adunque quelli, i quali (come habbiamo detto) l'Abbate per più alto consiglio hauerà esaltati, ouero per certi rispetti deposti; tutti gli altri stiano, secondo che si conuertono, come (verbi gratia) quello che venne nel Monasterio alla seconda hora del dì, sappia di essere inferiore à quello, che venne alla prima, di qualunque età, ò dignità si sia. Ma alli fanciulli sopra tutto da tutti sia tenuta cura.

#### COSTITUTIONE.

Conciosia cosa che dalla dignita, ò antichità de'luoghi, spesse volte suol nascete la precedenza trà'Prelati, conuiene sapere sopra tutto, che il sacro Eremo di Monte Corona,
è Capo di tutta la Congregatione: dopo il quale conuiene che seguitino i Priori dell'instrascritti Nouitiati delle Nationi; che perciò il secondo
sarà quello di S.Maria di Rhua il terzo di S.Maria dell' Incoronata; il quarto il Monte di Argentino, e gl'altri tutti, secondo l'ordine della
loro erettione, e conforme la loro antichità, epriorità.

2 Così il Capo della Congregatione, chiamato Padre Maggiore, tiene il primo luogo iopra tutti i Prelati della Religione in ogni luogo, e tempo, il quale suol fare principalmente residenza nel predetto sacro Eremo di Monte Corona, se li negotij, e necessita non l' inuitano andare altroue.

3 Ini stanno ancora i Padri Visitatori,i quali insieme con il Padre Maggiore, hanno l'vniuersal gonerno, e reggimento della Congregatione; e questi precederanno alli Priori in tutti i luoghi, eccetto che nelle loro residenze, cioè dentro la Clausiura nelle quali anco gli precederanno, métre vi si trouano per occasione di Visita.

4 Trà i Vilitatori precedera quello, che farà fatto dal Definicorio primo Visitatore, ancorche

sia inferiore di Prosessione.

5 Ogni Priore nel fino Eremo (benche altri Prelati vi fiano) precede tutti gli altri, come fopra, quali, quando fi congregano infieme, l'vno cede all'altro, conforme all'ordine, e priorità de' loro luoghi, e dopo questi, segue il Macstro de' Nouitij.

6 Trà gli altri Sacerdoti, ò Chierici, ò Conuerfi, oucro Oblati, fi offeruerà in caso di precedenza, il tempo, che haueranno satta la Prosestione in questa, e non in altra Congregatione.

7 I Priori, e Visitatori hospiti, e solito, che precedino à tutti i Superiori de' luoghi non graduati, & i Vicepriori ma ciò s'intende quanto al luogo della Mensa, e Benedittione di esta, e nelle suntioni Ecclesiastiche; restando sempre salua!' amministratione della Casa, e la superiorità del-

Costit. Eremit.

200

la Famiglia sua a' Superiori, e Vicepriori sopradetti.

8 Nessino occuperà la prima sedia dell'vuo,e dell' altro Choro, dal Prelato di esso luogo in successione dell'altro choro dell'altro di esso d

#### Segue la Regola.



go, tefi-

Co-

an-

nali

rsal ; e

ghi,

0 13

né-

arà

che

Itri

10-

mo

de'

de'

11-

ce-

ef-

و

-2-

al

lle

12

el-

I giouani adunque honorino i loro maggiori, & i maggiori amino i loro inferiori, e nel nominare l'on l'altro; à nessuro sia lecito chiamare l'altro per suo semplice nome ma i maggiori

chiamino l'inferiori Fratelli: e gl'inferiori chiamino i loro maggiori Donni per il che s' intende rineren-Za paterna. Ma l'Abbate, perche pare che tengbi il luogo di Christo, sia nominato Donno, & Abbate, non per sua osurpatione, ma per riuerenza, & amor di Christo. Esso Abbate però pensi, e saccia di essere tale, che sia degno di sì fatto honore. Donunque i Fratelli si scontrino, il giouane dimandi la Benedittione al suo maggiore. e passando il maggiore, l'inferiore si leui sù, e gli dia luogo da sedere, nè presuma esso ziouane di sedere insieme con il suo maggiore, se esso però non glie lo commanda, acciò si faccia quello che e scritto: Preueniteui l'vn l'altro in fatui honore. Li fanciulletti, onero gionanetti, nell'Oratorio, & alla Mensa con disciplina seguitino i loro ordini, e di fuori ancora, douunque si trouano, siano custoditi,& ammaestrati, insino che peruenghino all'eta della discretione, intelletto. C O-

#### COSTITUTIONE.

A questo testo della Regola imparino tutti gli Eremiti d'inginocchiarsi al Padre Maggiore sempre che gli parleranno, ò lo scontreranno per l'Eremo; medesimamente al Presidente in tempo del Capitolo. Il che anco denono fare verso il Priore; ma solo però nella Cella; e così ancora faccino i Noniti, verso il loro Maestro.

2 Ma alli Prelati, e Sacerdoti basterà di scoprirsi la testa, & humilmente inchinarsi, è l'inferiore sempre alla presenza del più antico si licui, e scoprendo la testa, alquanto si humilij.

3 Generalmente non solo i Nouitij, & i più giouani ma tutti deuono vsare scambie nolmente quei termini, che ci vegono commandati nella Regola; come sono inchini, scoprir di testa, &

altri segni simili di rinerenza, e ciniltà.

4 E' ancora antica víanza della nostra Congregatione, che il chiamare o nominare Prelati, si faccia così, cioè, Padre Maggiore, Padre Presidente, Padre Priore; & i semplici Sacerdoti. Frà Romualdo, &c. e tutti gli altri poi si chiamino semplicemente Frati, e gl' Oblati Fratelli: la qual semplicità si deue osseruare sempre.

#### Dell' ordinatione dell'Abbate. Cap. LXIV.



10

2-0

10

al

co

ور

0-

0-

e-

ill

111-

el-

38,

n-

ti,

-6-

13

10

Ell'ordinatione dell' Abbate si habbia sempre tal consideratione, che quello sia ordinato, il quale secondo il timor di Dio, da tutta la Congregatione di vno stesso volere, ouero da vna parte

di essa, ancorche picciola, con più sano consiglio sarà stato eletto. Quello dunque che si debba ordinare , si elegga per merito di vita,e per dottrina,e savienza, se anco fosse l'oltimo nell'ordine della Congregatione . E se etiandio tutta la Congregatione di commune parcre, e configlio, si eleggerà per Abbate persona consentiente alli suoi vitu il che non piaccia à Dio) & esti vity per alcun modo verranno à notitia del V escono, sotto la cui Diocesi sarà detto luogo, ouero in notitia ad altri Abbati,e Christiani vicini,non comportino, che il configlio de rei vadi innanzisma costituischmo nella Casa di Dio un degno dispensatore, sapendo douerne riceuere grande, e buona mercede da Dio, se ciò faranno sinceramente, e per zelo di Dio; si come per contrario incorreno in peccato, se di ciò fare terranno poco conto .

Ordinato adunque che sarà l'Abbate, pensi sempre, che carico hà riceunto, & à chi ha da render ragione della sua amministratione, e sappia, che più gli conniene giouare, che dominare Bisogna che sia dotto nella Legge dinina, accioche sappia, onde proferisca cose nuone, & vecchie di detta Legge; e che pacifica-

mente

mente sia casto, sobrio, e misericordioso, e nel giudicave sempre sopraestalti e soprapponga la misericordia al giu licio, accioche ancora lui consegua il medesimo. Il abbia in odio i viti, ami i Fratelli, & in essa cor-

· rettione gouernisi brudentemente, affinche in numa

o cofa with i termini accioche volendo egli radere troppo la ruggine, il vafo non fi rompa. Sempre habbia

fospetto la sua propria fragilità, e si ricordi che la canna spaccata non si deue al tutto rompere; nelle quali cose, noi non diciamo, che lui permetta, che i vitu si nudrischino, ma che con pruderza, e carità siano da esso tagliati, secondo che vedrà à ciascuno essere di bisogno, & ville, come di sopra habbiamo dutto Insugnis di essere ciò vene di sopra habbiamo dutto Insugnis di essere ciò vene di sopra habbiamo dutto Insugnis di essere ciò vene di sopra habbiamo dutto Insugnis di essere ciò vene di sopra habbiamo di con ciò vene ciò v

.. detto. Ingegnifi di effere più presto amato, che temuto;non sia turbulento ansio,non superstuo, & ostinato;

.. non geloso, e troppo sospetto, perche mai si riposcrebbe. Nelli suoi commandamenti, ò siano secondo Dio, ò siano secondo il mondo. sia provido, e considerato. Discerna, e tempri l'opere, che commanda, pensando la discretione del santo Giacobbe, che dicena: Se io andando darò troppa fatica al mio gregge, moriranno tutti in vn giorno. Pigliando dunque queste & altre sentenze di discretione, madre delle virtù, così tempri tutte le cose che à quelli che sono fortisresti alcuna cosa da desiderare, e gli infermi non si ruirino indietro. E sopra tutto osserui in intte le rose la presente Regola: accioche dopo che hauera bene ammunistrato, oda dal Signore quello, che vdì quel Serno, il quale al cempo suo distribui il frumento alli luoi conserui: In verità vi dico (disse, che lo co-Artuirà sopra tutti i suoi beni.

#### COSTITUTIONE.

P Rima di ogni altra cosa fà di mestiere, che il Priore diligentemente osserui la precedente dottrina del santissimo Padre, accio-

che tappia reggere il suo gregge.

2 Subito dunque, che il nuouo Priore arriuerà nel suo Eremo, visiti in prima tutte le Ceile, a accioche sappia quello deue concedere do prohibire; e poi penserà all'elettione de'Ministri, & ad ordinare la Casa. Et ammoniti tutti che con diuote orationi raccommandino il negotio à nostro Signore, csio con gli altri, à i quali si appartiene, almeno per vn giorno, premediteranno quali siano habili per esser Visitiali della Famtglia...

3 Et all'hora fatto Capitolo, come fi costuma, & assoluti gli Vsfiriali pasiati dalle sue Vbbidienze, eleggeranno con il solito Scrutinio Ministri diligenti, e timorati di Dio a fare le cose

dell'Eremo.

lica-

ordia îmo.

cor-

iuna

rop-

bbia

re la

relle

he i

wita

cuno

amo

77211-

ato;

reb-

tto .

indo

e io

7110-

vir-

for-

non

e le

be-

quel

al-

CO-

4 Delli quali il primo farà il Sagrestano, il secondo il Libraro, il terzo lo Sc riba del Capitolo, il quarto l'Archivista, il quinto il Cellerario, il sesso il Dispensiero, il settimo l'Infermiero, l'ottano il Fornaro, il nono il Cananaro, il decimo il Fruttaio, l'vindecimo il Cuoco, il duo decimo il Portinaro, il decimoterzo il Foresterario, il decimoquarto il Barbiere, il decimoquinto il Vestiario, il decimosesso il Pannaio, il decimo-

O 3 fe

fettimo il Ferrametaro, il decimoottano l'Hortolano, il decimo nono il Custo le delle Selue. E fatta la deputatione predetta auanti la Compieta in presenza di cutto in Capitolo si leggera dissintamente quello che si è diposto, e tutti conprontezza di spirito piglieranno l'Vbbidienza impostagli senza mormoratione: e con tutte le sorze loro cercheranno sare, quanto li vien commandato: sicuri che l'vbbidienza è quella, che li rédetà grati à Dio. E la detta deputatione d'Vbbidienza si sara, non solo, quando il Priore tornerà dal Capitolo, ma ancora quando hauerà hauuto auuso che sia finita la Dieta.

5 Se vi sarà minor numero de'Fratelli, potrà vn Frate idoneo, e sufficiente hauer due, ò più Vbbidienze: e per il contratio, done il numero è maggiore, vna si dinida in due se bisogna.

6 Ma se trà l'anno connerrà, che alcuno siaprivato dell' vstitio per sue negligenze, è disetti, e birè oni tar nuovo Ministro, in tal catò il Priore con il configiio almeno de vecchi, faccia la-

nuoua provisione.

7 Disposta dunque in tal modo la Casa, & ordinata la Famiglia, procui il Prelato con diligenza, secondo il costume di buon Pastore, di riconoscere spesso le sue Pecorelle, e di dar loro il pascoio salutare. Il che certo si farà, se ogni Sabbato o essendo impedito il Sabbato) vu'altro giorno serà il Capitolo, detto delle Colpe, dopo Prima, nel quale si premetta qualche piactortatione agli Eremiti, cauata da qualche au-

torità

10

16

12

)["-

C-

11-

وراا

مه

: le

nı-

e li

10-

or-

erà

trà

viù

o è

ول

tti,

io-

ال

8.

di-

di

oro

gni

21-

درا،

all

torità della facra Scrittura, ò del Vangelo della seguente Domenica, ò anco dalla dottrina della sanța Regola, ò dalle Costitutioni: Non resti però il Priore di tener'il Capitolo delle Colpe in ogni Sabbato infallibilmente, se non fosse impedito da cansa vrgentissima; e particolarmente non resti per non hauer forsi pronto il ragionamento spirituale, di sopra accennato, perche doppio errore farebbe, il tralasciare il tutto per tal causa,& il Priore, che in ciò sarà negligente, sia penitentiato da i Padri Visitatori.

8 E poi particolarmente annuncij quelle cofe, che fi hanno da offeruare, ò fare nella feguente settimana, come à dire, le Feste di precetto, i Digiuni delle Vigilie, e Quattro Tempora, così gli Anniuerfarij da dirsi, la Communione da, farfi, la commune Refettione, la mutatione dell' offeruanze, & Offitio, co la dichiaratione de'dubbij occorrenti, e così dell'altre cose, che occorrer

logliono. 9 Di più disponghi tutre le cose, che bisognano per il gouerno, e conseruatione della Casa, e della Famiglia: Parimente esorti tutti generalmente con feruore all'offeruanza della fanta Regola, & à fare le cerimonie con efficace riprensione de'difetti commessi, e con esortatione all' emendatione, & aumento del fanto proposito.

10 Non si scordi mai di raccommandare in generale all'oratione de'Fratelli, i Lisogni di sauta Chiesa Cattolica, l'Anime de'morti, gl'Infermi, Benefattori vini, e morti e tutti quelli, che fo11 F. se il giorno lo ricercherà, dispensi il Silentio e poi ogni vno, secondo il suo grado, dichi con alta, & intelligibil voce humilmente, & inginocchioni le colpe delle negligenze, trasgrestioni, e tutte quelle cose, nelle quali conosce hauere errato e cio alla presenza del Priore con la faccia pero verio l'Altare e con breuità, lasciando pero i peccati segreti alla Consessione.

12 I Professi, che stanno ancora in Nouitiato con i Nouitij, doneranno ester i primi, i quali
subito, che haueranno detto la colpa, tutti insieme deuono vscir fuori, poi seguono i Sacerdoti,
e gli altri, secondo l'ordine della Dignità, e Prosessione i quali hauendo finito di dir la colpa, si
gettino in terra distesi, voltando la faccia verso
il Superiore, e tanto stiano cosi, sinche gli darà il
segno, il quale vdito che haueranno, si lenino inginocchioni, sin tanto che sia loro data la penitenza, & all'altro segno siano licentiati.

confiderato le circostanze delle cose, e delle persone, dia il suo rimedio à ciascheduno, secondo
il suo male, stequentando quelle penitenze, che
più tosto humiliano l'anima, che affliggano il
corpo, e potrà mutare, & alterare, moderare,
rilastare in tutto, ò in parte le penitenze tassare
in queste Costitutioni, & imporne anco dell' altre, come le parera, che vtil sia per la falute dell'
anime.

14 Sia in questo luogo diligente il Priore in

ammonire ogn'vno, e correggere secondo i demeriti loro, e día loro la debita penitenza, la quale tutti deuono adempire secelmente senza dilatione.

15 Non lasci il Superiore di sar chiamare da qualcheduno i negligenti, ò quelli che ricusano venire al Capitolo; e seueramente li punischi, se

non allegheranno legittima causa.

lono.

il Si-

o, di-

gref-

ha-

on la

cian-

itia-

mali

loti,

Pro-

pa,fi

rerio

ırà il

o in-

eni-

nte

per-

ondo

che

io il

0,0

ate

al-

dell'

e in

16 Se il Fratello ripreso, è corretto si vorrà seusare di conscienza monda, sia vdito per vna volta, ma se dopo la scusa resterà colpenole, ne riporti doppio castigo. Nè tardi punto il Prelato, se bene il Reo nel medesimo tempo s'appellasse al Padre Maggiore, è al supremo Tribunale, ma sicuramente, non ostante l'appellatione, eseguisca quel che haura prenisto esser necessario.

17 Questo s'intende delle penitenze Regolarisma se il castigo sarà di pena graue, come disciplina circolare, ò simile, ò di carcere 'purche non sia per custodia,ò contumacia,ò che sia più di quindici giorni) se il suddito appellerà, il Priore douerà sospendere l'esecutione della pena, sin che datone auuiso, così dal Priore, come, dal Reo, la causa non sarà veduta dal Superiore, à chi si è appellato.

18 Li Priori nel modo istesso, che sono tenuti tutti gli altri, adempischino anco esti quello, che significa il nome di Eremita, facendo residenza continua nell' Eremo, e rarissime volte vscendone, se non gli sforza estrema necessità.

19 In oltre li Priori per la consernatione del-

la robba, e del patrimonio del luogo, procurino di hauero, ricuperare, e conferuare in qualche Archinio, ò Cassa ben serrata, e custodita, le Scritture, Contratti, Istrumenti, Bolle Apostoliche, e tutte quelle cose, che fanno à proposito. E similmente faranno vn Libretto, nel quale si contenghino i Sommarij delle dette scritture, del che habbia cura l'Archinista.

20 Appresso notino, & habbiano seco quelli Atti Capitolari, che appartengono al luogo loro, & alle communi osleruanze. Et anco si faccia
copia di tutti gli Atti del Capitolo Conuentuale, con le sue circostanze, notandoni il giorno,

e l'anno.

altro Libro detto de Professi, doue si noti il nome, & età de Professi, il giorno dell'ingresso, e della Professione, e della Patria loro, col nome, e cognome, che haucua prima al secolo: In esso ancora si notino i suggittini, & espulsi, accioche da tutti siano conosciuti: Vi si notino ancora i nomi de Fratelli desonti, & il giorno del loro transito, quali dal Priore del luogo con diligenza sia satto intendere agli altri Prelati della Religione, accioche per essi si faccino con diligenza i soliti suffragii.

22 Vi sia vn Libretto ancora apparrato, done si registrino di anno in anno i ricordi, che si danno del Capitolo Generale à ciaschedun Priore,

e da Visitarori in atto di Visita.

23 Nessim Priore potrà fare muone fabriche,

c

fe l'entrate del luogo non superano le spese, si che si possino sare del soprananzo, altrimente si saccino con l'elemosine, ò altro ainto; anuertendo sopra sutto, che per l'ambitione del fabricare, la Famiglia non sia defraudata in modo alcuno del vitto, e vestito; nè la Casa sia granata di alcun debito, benche picciolo per tal conto.

24 Non si fondino nuoui edistrij, sinche quelli, che sono cominciati non siano condotti al debito fine, senza licenza de' Superiori. Per far poi qualche nuoua fabrica, due cose prima bisogna ottenere; cioè, la licenza de' Superiori, & il consenso del Capitolo Conuentuale.

25 Non tralascino i Priori almeno ogni due mesi dar ragguaglio al Padre Maggiore, e Visitatori delle loro Famiglie.

#### Del Preposito del Monasterio. Cap. LXV.



Ar-

rit-

c, c

CELT

elli

10-

cia

12-

10,

0-

و

ne,

li

ro

11-

e-

1]-

uc

1--

, ,

e,

Pesse volte auniene che per l'ordinatione del Preposto graui scandali nascono nel Monasterio, conciosiache si trouano alcuni ersiati di maligno spirito di superbia, i quali sumandosi

esser secondi Abbati, & Vsurpandosi tirannude, nutriscono gli scandali: e nel Conuento sanno dissensioni, e discordie: e massimamente in quei luoghi, done detto Preposto è ordinato dal medesimo Vescouo, ouero Abbati, i quali ordinarono ancora esso Abbate; il che quanto sia suora di ogni ragione, apertamente si vede; te persone .

220

E per tanto habbiamo giudicato, effer' vtile per custodia di pace, e carità, che tutta l'ordinatione del Monasterio dipenda e sia nell'arbitrio dell' Abbate;e potendosi fare og vi vrilità del Monasterio (come di sopra dicemmo) secondo la dispositione dell'Abbate, ha ordinata per li Decam, accioche essendo commessa a più persone, uno non insuperbisea. Ma se il luogo lo richade, e la Congregatione con humiltà lo dimanderà el' Abbate giudicherà così effer meglio, lui medesimo ordini suo Preposto quello, il quale lui haurà eletto con il configlio delli Fratelli, che temono Dio. Il quale Preposto però con riuerenza faccia le cose, che gli saranno imposte dal suo Abbate; niente sacendo contra la sua ordinatione, e volontà, imperoche quanto esso è più preferito à gli altri, tanto bifogna che piu follceitamente offerni i precetti della Regola .

ne gli

in ca-

re li-

to 07-

bate:

tioni,

Pre-

e fot-

olo, e

parti

ie: l.t

ipal-

fitt-

le per e del

ate:e

ne di

pate,

mef-

1110-

o di-

), list

ban-

nono

iale

ien-

1113-

anto

lella

Ma se detto Preposto sara tronato vitioso, ò sara ingannato da elatione di superbia onero sarà conuinto esser disprezzatore della santa Regola, sia ammonito con parole insino alla quarta voltaze non si emendando, sia corretto secondo l'ordine della Regola. E se per questo ancora non si correggerà, all'hora sia deposto d'vistitio della Prepositura, e vn'altro che ne sia degno sia posto in suo luogo. Ma se dipoi ancora nella Congregatione non sarà quieto, nè vibbidiente, sia etiandio cacciato dal Monasterio. Pensi nondimeno l'Abbate, che hà da render ragione à Dio di tutti i suoi quidity, accioche per auuentura, fiamma d'innidia, ò zelo, non gli arda l'anima.

#### COSTITUTION E.

Vello, che il fantissimo Padre in questo luogo chiama Preposito, noi lo nominiamo Superiore, il quale solo in affenza del Priore tiene il suo vestito, & in sua vece regge, e gouerna il luogo, e la Famiglia.

2 Questo deue il Priore notificare nominatamente alli Fratelli ogni volta, che parte dall' Eremo, cioè, quado và al Capitolo Generale, o à far altro, accioche tutti i sudditi sappiano à chi deuono vbbichire, ò à chi ricorrere ne i loro bisogni.

3 E questa stessa nominatione di Superiore, il Priore può, anzi deue fare in caso, che stesse de pericolo di morte: nondimeno se il Priore, ò partendo dal luogo, ò morendo, non haurà ciò tatto, all'hora il Sacerdote più antico di Professio-

ne,ò più tosto il primo in Dignità, se vi sia, s'in-

renda di ragione Superiore.

4 Hanerà tuttania libera facoltà il Priore di nominare chi vorrà, senza haner riguardo all'antichità, ò Dignità; ma solo considerata l'habilità, e sufficienza, onero la qualità del merito.

5 Il Superiore dunque hauerà la medesima autorità in spirituale, e temporale, che il Priore istesso hauena, & à lui tutti quelli, che sono nel luogo vbbidischino, come à vero Priore, e gli si mostrino veramente sudditi, e soggetti.

6 L'autorità del Superiore tanto duri, sin che ritorna à Casa il vero Priore, ò sarà mandato vn altro legittimamente eletto in luogo suo: perche all'arriuo di questo nell'Eremo, tutta la potestà

del detto Superiore s'intende cessare.

7 E non folo cessata, che sia l'autorità, ma anco metre ella dura, resti il Superiore assatto soggetto al suo Priore, il quale potrà rimuouerlo, ò mutarlo à bocca, ò per mezzo di lettere, come gli parerà, e piacerà; & in questo caso non resterà al detto Superiore autorità, ò precedenza alcuna; & in caso che non habbia vibidito, & eseguito gli ordini suoi, sia da esso corretto, e castigato.

8 Non può il Superiore sostituire altro inluogo suo: ma vseendo di Casa, quello che è più antico di Prosessione tenghi il luogo suo, se il Priore non hauerà altrimente ordinato.

9 E' vietato al Superiore mandar fuori i Frati in tempo di Capitolo, fenza vrgente causa;

gli

gli è tolta affatto ogni facolta d'innouare qualfinoglia cofa, sì che in nessim modo possi fabricare,nè vendere,nè comprare,ò cambiare,ò alterare,ò guastare,ò far cosè simili se il Priore partendo,ò morendo,non hauesse commandato,che si facessero questi negoti; onde si come è obligato sempre vibbidire il suo Priore, così anco ogni volta che il Priore l'elegge, deue in scritto,ò almeno à bocca alla presenza de' Testimonii, lasciare ordinato tutto quello, ch'egli vorrà che si faccia.

10 Perche il Superiore della Badia di S. Salnatore di Monte Corona, viene eletto dal Capitolo Generale per due anni, come gli altri Prelati, non ostante tale elettione, tanto esso, quanto la fua Famiglia, sempre, & in ogni cosa, senza eccettione, sia sottoposto al Priore di detto Eremo, e gli debba sempre vbbidire. Anzi detto Priore, come proprio Prelato di quel luogo, non solo quando bisogna,ma spesso ancora,per debito del luo vshitio, deue visitare la medesima Casa col Superiore, e Famiglia ini dimorante, e correggerla, & instruirla . Similmente disponere, & ordinare tutte le cose, che nell' istesso luogo sono necessarie, ò vi si denono fare, alla qual dispositione, & ordinatione tutti quelli, che vi sono, siano tenuti come veri sudditi di vbbidire. Non hauerà però detto Priore autorità di mutar detto Superiore, come eletto dal Capitolo Generale; ma occorrendo necessità di ciò tare, si ricorraal Padre Maggiore, e Visitatori, quali con giusta

ra-

;0

'in-

e di

an-

ità,

ima

ore

nel

lisi

che

) VII

che

cità

an-

og-

10,

me

fte-

21-

ese-

ıfti-

in

più

24 Regola e

causa possono mutarlo. Ma la riptensione, e cafligo di detto Superiore si lascia al proprio Priore, con piena autorità (come la fanta Regoladice. E se il Priore sarà in ciò negligente, il Padre Maggiore, e Visitatori nella Visita, ò suori,
seucramente lo cassighino de suoi errori: & occorrendo, che il Priore dell' Eremo di MonteCorona partendo di Casa, ò morendo, lasci vn.
Superiore nell'Eremo, questo preceda, e commadi à quello della Badia.

## De' Portinari dei Monasterio. Cap. LXVI.



Lla porta del Monasterio sia posto va vecchio sauso, il quale sappia riceuere, e rendere le risposte: la maturità del quale non lo lasci andare vagando. Il qual Portinaro deuc hauere la

camera appresso la porta, accioche quelli che vengono, sempre lo tronino presente, e da lui riceuino risposta E subito che alcuno picchierà, ò il pouero chiamerà risponda, Deo gratias, onero dica, Benedetto
sia il Senore, e con ogni mansuetudine di timor di
Dincrenda risposta prestamente con serviore di carità;
co l'accordo detto Portinaro bisogno d'auto, siagli dato un Fratello più gionane.

#### COSTITUTIONE.

e ca-

ola-

Pa-

lori,

0C-

nte

VI

mã-

ovn

:ene-

urita

ganre la

n20-

rifbia-

letto

or di ritàs

ditor

A Pena si può aggiungere cosa alcuna à quello che qui auuertisce il sanco Padre dell'Ostiario, ò Portinaro. Busterà che à chi tale Vstitio vien dato, adempischi questa pijssima dottrina con l'opera.

2 Sia il Portinaro diligente, che nessuno dia fastidio agli Eremiti senza causa, con ispedire quelli, che non vi hanno che fare, il che però si faccia senza scandalo, e con vrbanità. E quelli che non hanno che trattare con il Superiore, ò Cellerario, vdito, che habbino Messa, se ne vadino via, se sono di suogo vicino, accioche non disturbino la quiete del suogo con il passeggiare per l'Eremo. Ma con quelli che vengono di lontano, osservisti la Regola; e sibito nell'entrar di essi, facciasi sapere al Priore, & al Foresterario.

3 Sia sempre la porta serrata, ne si facci il cotrario senza necessità; e però ogni volta, che il Portinaro vedrà, che alcuno sia entrato non per la porta, ma di altroue, lo riprenda modestamente, e lo mandi suori, accioche si dia essempio agli altri

4 Nessun'armato entri nell'Eremo, ma aunertito, che nella Casa di Dio non si dene entrarecon l'armi, le lasci nell'ingresso istesso, delle quali il Portinaro habbi cura, e le custo dischi.

5 Siano annifati i stranieri, che non sanno l'v-sanza del luogo, che vadino con silentio, e che

totalmère si astenghino da ogni grido, e strepito.

6 Non comporti mai il Portinaro, che le beftie d'altri vadino per l' Eremo, nè vi entrino da quelle di Casa in suori, e di quelli forastieri, che desiderano stare vn poco nel luogo, le quali bestie però non si lascino andar vagando.

#### Segue la Regola.



L Monasterio, se è possibile, si debba in tal modo edificare, & ordinare, che habbia dentro à se tutte le cose necessarie; cioè Acqua, Molino, Horto, e Forno, ouero in esso si essercitino di-

uerse Arti,accioche i Monaci non habbiano necessità di andar fuori vagando i imperoche al tutto non è viile all'anime loro. E questa Regola spesso vogliamo si legghi in Conuento,accioche niuno de' Fratelli si possa scusare d'ignoranza.

#### COSTITUTIONE.

Onsiderate l'vtilità che sono nell'hauere il Molino in Casa, conforme dice la santa Regola, si loda, che nelli nostri luoghi vi si fac-

cia, secondo l'vso d'hoggidi.

2 Benche ogni Cella habbia il suo Horto, tuttauia conuiene, che nell' Eremo sia anco vn Horto commune di capacità sufficiente, per lo spesso vso, c necessità degli herbaggi: La cura del quale Horto, si deue dare à persona prattica di ogni col-

coltura, che sappia à suoi rempi coltinarlo, e sia diligente à raccogliere i semi, à i frutti, e riporli nella commune Dispensa, e saccia tutte quelle diligenze, & industrie, che si appartengono à tale essercitio, e se hauerà bisogno, gli sia dato aiuto.

3. Il Forno parimente, tenza il quale ciaschedun'Eremo nostro non può stare; habbi vn buon Fornaro che l'esserciti, e sia sollecito in far bene il pane, in conservario, e distribuirlo agli Eremiti per le Celle: E tenghi in ordine tutte quelle cose, che sono appartenenti à tal ministerio, come sono varij istrumenti, e panni di lino ben condittionati, e netti.

4 Sia anco in ogni nostro Eremo la Barberia in luogo appartato, & esto edificio sia quale conviensi à tale essercitio, cioè imbiancato, e ben, provisto di tutte quelle cose, che sono necessarie ad essercitar quell'Arte: La cura della quale, si dia ad vn Fratello intendente del mestiere, il quale si ssorzi con diligenza; e carità esegur l'visitio suo.

Chierici con le forbice, ò gli rada con il rasoio, lasciandogli vn giro di capelli attorno il capo In forma di corona, secondo l'vso Monastico Agli attri Fratelli Conuersi, & Oblati nel medesimo termine, ò rada, ò tosi à tutti il capo: E chi passera il predetto tempo, senza licenza del Superiore, sia prinato del vino. Tutti gli Eremiti portino la barba conforme alla concessione Apostolica, tagliando però spesso le superiore peli intorno alla bocca, per riuerenza del fantissimo Sacramento.

P 2 6 Li

a in che

ito.

be-

da

10

be-

rto,e di-Jità on è lia-

telli

uere lanfac-

tut-Horesso uale ogni

)Ī-

6 Li giorni deputati all'essercitio della Barberia, nella Quarcsima saranno tutti quelli, che non sono Festivi, e che in essi non si digiuni in pane, & acqua:osseruandosi però il sitencio:negli altri tempi dell'anno, saranno i giorni, che si dispensa il silentio, purche non s'impedischi l'Offitio divino.

7 Fuori di questi giorni, non sarà lecito di effercitare la Barberia, se non in caso di qualche, necessità, & all'hora con licenza del Superiore, senza la quale il Barbiere non potrà radere, ò to-sare alcuno, che non sia della nostra Congrega-

tione,

8 L'istesso è tenuto à sare la liscina, accendere il suoco alla caldara del lanatorio per commodità degli Eremiti, che vorranno lanare i loro panni, il quale, se non potrà da sè supplire à tutto, se gli dia aiuto. La cura però di dette cose, dene toccare à lui principalmente, il quale terrà sempre il lanatorio ben netto.

## De'Fratelli che si mandano in viaggio. Cap. LXVII.



I Fratelli che deuono andare in viaggio, si raccommandino all' orationi di tutti gli altri Fratelli, oucro dell' Abbate: e sempre nell' reltima Oratione dell' opera di Dio, si faccia memoria

di tutti gli affentize ritornati che saranno i detti Fratelli di viaggio,l' istesso giorno che torneranno, a tutar-

وعا

n.

gli

dif-

Hi-

ef-

و

re,

to-

32-

de-

mlo-

e à

se,

rà

ag-

16-

one

ria

ut-

te l'Hore Canoniche, detto l'Ossitio divino, prostrati sopra il pavimento dell'Oratorio, dimandino da tutti oratione per gli eccessi, che sorse per la via, il vedere, ò l'vdire qualche mala cosa, ò il parlare otioso, gli bavesse loro fatto commettere. Ne presuma alcuno di riserire agli altri le cose, che baverà vedute, ò vdite suori del Monasterio, perche ne risulta gravissimo dannosiliche se alcuno presumerà di fare, sia sottoposto alla correttione della Regola. E similmente sia ancora punito, chi presumerà di vsere suori della Clausura del Monasterio, ò di andare in alcun luogo, ò fare alcuna cosa (benche picciola) senza commandamento dell'Abbate.

#### COSTITUTIONE.

Quanto pericolo si esponga il Religiosio vscendo dal Monasterio, e con quanta cautela circa questo dene gouernarsi, facilmente si può comprendere da questo Capitolo della
santa Regola. Però i nostri Eremiti, che doneranno sar viaggio, non ardischino di andar mai
soli, nè lontano, nè vicino. E questa Costitutione comprende tanto i superiori di qualsinoglia
grado, quanto i sudditi: chi contrauerrà, digiuni
in pane, & acqua nel mezzo del Resettorio.

2 Compagno del viaggio esser deue vn'altro Eremita, ouero Oblato; ma se occorre andare non molto lontano, e sir persone conosciute, ne si possi hauere vn'Eremita, in tal caso potrà supplire vn serustore, ò qualche samiliare, con sicen230 Regola 62

za però del Superiore.

3 Per qualsinoglia rispetto dunque, che douerà vscir suori l'Eremita, prima di ogni altra cofa, dimandi la Benedittione dal suo Priore, il che deuc fare ancora nel ritorno, prima che entri in Cella. E se hà d'andar lontano, chieda ancora le lettere testimoniali . 6333 smoth set

4 Nel dipartirli, & in tutto il tempo, che sarà in viaggio, non lasci di dire ogni mattina l' Officio degli Itineranti, posto per ciò nel fine del Bremario; in luogo del quale Officio, i Conuersi , & idioti diranno il Pater noster, e l'Aue " Barget , sier will lui ai. Maria.

5 Non si mettano i nostri Eremiti in viaggio di Domenica, ò di Festa, se non sono astretti dal-I vbbidienza, ò necessità, e sollecitino di spedirsi da quanto gli sarà slato imposto più presto che possono, per ritornarsene subito alla loro quiete, e solitudine: e chi non va molto lontano, procuri tornar la sera all'Eremo, se è possibile.

6 Per strada schinino andare agli Hospiti publici, & all'Hosterie & anco alle Case de lecolari: vadino più tosto ad alloggiare, potendosi, ne i Monasterii e luoghi de'Religiosi.

7 Il Priore, e tutta la Famiglia che resta it-Casa, si ricordi di pregare continuamente per gli assenti, che si trouano in viaggio, come in pericoli continui del corpo,e dell' anima.

8 Guardinfi gl'Itineranti di non riferir fuori cosa alcuna delli fatti di Casa,ne dopo che saranno ritornati, di raccontare agli altri, quello

che

di

pi

fo

C

33.

u

u

ci

C

p

27 Z.I

che haueranno visto, ò sentito di suori, che non sia di edificatione.

9 E se bene in viaggio non sono tenuti alli diginni della Regola, nè all' aftinenza, nè alla prinata Salmodia, nondimeno in quello che pofsono, procurino di non mancare ; perche i Religiosi solitarij, sono posti come specchi à'Popoli,e bisogna à loro dare essempi di molta virtit, così in fatti, come in parole à tutti quelli, che gli A ( :stant c ne cultranti:)

10 I Superiori con ogni carità deuono dare à quelli che si mettono in viaggio (massimamete essendo deboli, ò vecchi) oltre il viatico, le caualcature, e le cose necessarie; e doue sono riceuuti caritatinamente, non deuono cercar molte, ò esquisite cose, ma contenti del poco, accettino con humiltà, e ringratiamento quel seruitio, ò cibo, che fi dà loro, come dalla mano di Dio; accommodandosi in ogni cosa alla patienza,e semplicità Eremitica.

Se al Fratello sono imposte cose impossibili. Cap. LXVIII.



E ad alcun Fratello sono per auuentura imposte cose grani, ò impossibili, riceua il commandamento del Maggiore con ogni masuetudine, co vbbidienza: e vedendo che il peso di tal

opera al tutto travassi la misura delle sue sorze, patientemente dica al Prelato le cagioni della sua im-

P 4

poffi-

IC-0he in

le

sa-1

n-1ue

gio alirfi che

iie-10icij

CO-Oli, الم

eri-110-

far ello

possibilità, non con superbia, ouero con resistenza, contradicendo in alcun modo. E se dopo la detta notificatione il commandamento del Maggiore perseuere rà nella sua sentenza, sappia detto suddito, che così gli è viile, e che così gli è viile, e che così gli bisogna fare, e per carità considandosi nell'aiuto di Dio, vibidisca.

#### COSTITUTIONE.

Ciascuno dene esser manisesto, che nonsi suole ammettere scusa alcuna contro gli ordini de Superiori e tanto meno esser lecito replicare dopo la scusa, stando il Prelato sermo nel suo proposito: Però si esortano tutti gli Eremiti, che piglino semplicemente, e con patienza il peso loro imposto, e ciascuno secondo le sueforze, inuocando l'aiuto di Dio, si sforzi di portarlo, imperoche mai Dio manchera al vero vbbidiente, somo della seguina della seguina della seguina della somo della seguina d

2 La săta Regola no nicga che il fuddito proponghi la sua ragioneuole scusa con modestia, & humiltà, quando stima, che se gli ordini cosa sopra le sue sorze: ma non approua che si replichi, quando il superiore starà sermo nel suo parere.

3 Accioche dunque il tutto fiegua con il merito, e frutto della vera vibidienza, fi esortano gli Eremiti nostri à pigliare semplicemente, e con patienza il peso, che verrà loro imposto, e ciascuno, secondo la sua possibilità, si ssotzi di portarlo inuocando l'ainto di Dio, che no manca mai al vero vibidiente.

4 Ben vero s'aumertono qui i Prelati, che non imponghino pesi graui sopra gli homeri de'sudditi, quali essi ne meno col dito vogliono muo-uerli. E però quelli, che indiscretamente grauaranno i loro sudditi, quali deuono riputare fratelli, e figliuoli, e come tali trattarli con benignità, e carità, siano cassigati seueramente dalli Visitatori in atto di Visita, ò dal Capitolo Generale, ò dalla Dieta.

# Che nel Monasterio l'vno non presuma di difender l'altro. Cap. LXIX.



Ommamente è da quardarsi, che per qualssuoglia occasione, non presuma l'vno disendere l'altro nel Monasterio, ò quasi assecurarso, etiandio che sossero congiunti per qualunque propin-

quità di sangue: ne tal cosa in alcun modo si presuma da i Monaci, perche da questo potrebbe nascere grauissime occasioni di scandali: E se alcuno trasgredirà queste cose, sia più aspramente punito.

#### COSTITUTIONE.

A difensione, quale qui il santo Padre reproba, non e quella, con la quale alcuno
procura ssuggire il cassigo, è liberarne il Fratello per mezzo d'humili, e ragionenoli icuse, è per
via di preghiere: perche questa per essere ragioneuole, non è causa di scandalo alcuno: Ma è
quella,

conotifiere-

così

one ntro cito rmo

enza iic oorvb-

ia,& io-chi, ere.

me-

zi di an-

n

quella, con la quale alcuno per mezzo di ripugnanza, e contesa imprende liberar sè stesso, à attri dal castigo, à da altra cosa, che gli dispiaccia, contro il decreto del Superiore; à mormorando contro il Prelato, l'incolperà d'ingiustitia, e crudeltà, à farà il Reo innocente, e cose simili.

2 E perche da questa possono nascere molti scandali, e perturbationi: poiche i cattini con tali autti sogliono insuperbirsi, e dinen ir peggiori, & i Prelati perdersi d'animo, & annilirsi, e per ciò non fare la debita giustitia. Però ciascuno vedendo il suo Fratello bisognoso di correttione, se veramente l'ama, si studij d'indurso all' humiltà, vbbidienza, & emendatione: e se vede, che sia tranagliato in qualche modo, ò per dinina permissione tribolato, dene indurso a patienza, & à rassegnatione nel dinino volere.

3 Et accioche tal vitio non sia trà noi, seuramente si castighino, secondo la qualità dellacolpa, questi salsi desensori, ò più tosto mormoratori, che con la lingua contro il Prelato, & il loro Fratello, in vn medesimo tempo si rinol-

tano.

4 Quelli, che scriuono al Capitolo Generale, ò alla Dieta, ò fra anno alli Padri Superiori
lettere, che contengono false infamie contro chi
si lia, soggiacciano, se sono Choristi, alla pena di
prinatione di voce attina, e passina per due anni, e se sono Connersi, di due mesi di carcere. E
non potendosi in tempo di Capitolo, ò Dieta
tronar la verirà, rimettasi la causa alli Padri Vi-

sitatori,

ò.

¢l.

C

¢

Gostit. Eremit. 235
stratori, ò chi giudichera il Capitolo Generale,
ò Diera. od ana i il comunicatione

Che nessumo presuma barrere alcuno, è scommunicare. Cap. LXX.



DII-

alcia,

do

Fli-

olti

ta-

MI,

ciò

en-

e

tà,

ra-

af-

IC-

2

10-

cil

ol-

raori

hi

di

m=

E

in.

Ccioche sia tolta via dal Monasterio ogni occasione di presuntione, ordiniamo, e costituimo, che à nessuno sia lecito scommunicare, ouero battere alcuno de i suoi Fratelli, eccetto quel-

lo, al quale l'Abbate hauerà data tale potestà. Quelli che commettono alcun disetto, siano ripresi in presenza di tutti, accioche gli altri ne temano. E da tutti sia hauuta cura, e diligente disciplina alli Fanciulli insino al quinto decimo anno di loro età, e questo però con misura, e ragione. Ma chi presumerà in alcun modo impacciarsi in quelli di maggiore età, senza commandamento dell'. Abbate, ouero che circa detti Fanciulli si porterà senza discretione, sia punito secondo l'ordine della Regola, percioche è scritto: Note fare ad altri, quello che non vorresti, che sosse sato de se con de se con

COSTITUTIONE.

O scommunicare è atto di giurisdittione, che quelli solo possono farlo, che hanno la giurisdittione ordinaria, ouero commessa, e delegata ne i loro luoghi, come sono i Priori, i Vistatori in atto di Visita, & il Maggiore sopta turti gli Eremiti.

2 Quel-

236 Regola, es

2 Quelli che per istigatione del Diauolo batteranno, ò percuoteranno il Fratello, oltre la scommunica, che incorrono, siano puniti con prigionie, ò astinenze di pane, & acqua, ad arbitrio del Superiore, il quale donerà considerare la qualità, e granità della percossa: Ma chi solo hauerà detto parole brutte, ò inginiori contro il suo Fratello, dichi sua colpa in Capitolo, e digiuni vna volta in pane, & acqua: E se vi hanerà giunte minaccie con segni, ò parole di volerli dare, sia molto più granemente punito. E finalmente tutti i perturbatori della pace, comunque ciò si faccia, subito granemente siano corretti da Superiori.

## Che i Fratelli siano vbbidienti l'vno all' altro. Cap. LXXI.



L benc dell'obbidienza da tutti si deue rendere, & osare, non solamente verso l'Abbate, ma anco i Fratelli s'obbidischino l'on l'altro: sapendo, che per questa via dell'obbidienza

andere no a Dio. Oltre dunque il commandamento dell'Abbate, e delli Superiori, che da lui sono ordinati, alli quali non permettiamo, che i commandamenti delle persone priuate siano preferiti; da questo in poi, tutti gl'inferiori con ogni carità, e sollecitudine vos bidischino alli maggiori, e tronando alcuno contentusio, sia corretto. Se qualunque Fratello sarà ripreso dall'Abbate, ò da qualunque altro suo maggiore in

qual-

911

m

ta

m

pi

ĊE

ST C

d

t

n

bat-

la

OIL

rbi-

are

folo

itro

e di-

anelerli

nalque

etti

11

de-

ente

telli

ndo,

nza

ento
inaenti
poi,
vbtenrefo
e in

qualfuoglia modo, ouero si auuederà, che l'animo di qualunque suo maggiore, sia contro sè adirato, ò commosso, ancorche poco, subito senza indugio giaccia tanto in terra prostrato à i piedi di quello. sodissacendo; che per la Benedittione sia fanato quel mouimento d'ira. Il che se alcuno dispreggierà di fare, sia punito di afsittione corporale, ouero, se sarà contumace, e ostinato, sia cacciato dal Monasterio.

#### COSTITUTIONE.

Hi honora il Prelato, e Superiore suo, honora Iddio; e chi lo sprezza, viene à sprezzare Iddio; hauendo così detto à Prelati: Chi obbidisce voi, obbidisce me: Chi disprezza voi, disprezza me. Per tanto bisogna, che gli Ereniti siano vbbidienti, & humili verso i loro Superiori.

2 Ma se alcuno (che non piaccia à Dio)contrasterà con essi, ò gli porterà poco rispetto, digiuni vna volta in pane, & acqua, e dichi la sua colpa alla presenza di tutti, e se più insieme hauteranno congiurato contro il Prelato, siano puniti di disciplina circolare, oltre la sudetta pena.

Del zelo buono che deuono hauere i Monaci. Cap. LXXII.



I come si troua un zelo di amaritudine cattiuo, che separa l'huomo da Dio,e lo conduce all'Inferno, così si troua un zelo buono, che separa l' huomo da'vitu, e lo conduce à Dio, re s li:S

fa,r

de efsi

COE

hal

che

an

ta,

pe

de

71

d

& alla vita eterna. Li Monaci dunque con feruentissimo amore in questo zelo si essercitino, cioè con honore si preuenghino l'on l'altro, sopportando patientissimamente l'ono le infermità dell'altroscosì de corpi, come de costumi, & vbbidendosi insieme fra loro d chi più può Niuno cerchi, d seguiti quello, che giudica gli sia vtile: ma più presto quello, che sia vtile ad altri. In carità fraterna, e casto amore seruino l'uno all'altro. Temano Dio con sincera, & humile carità; amino il loro Abbate; niente al tutto preponghino à Christo il quale tutti insieme ci conduchi à vita eter-Ra. Amen III

#### COSTITUTIONE.

I. zelo, al quale il santo Padre ci esorta, appartiene, non solo caminar bene con Dio nell'huomo interiore, ma anco nell'esteriore, con non mostrare cosa alcuna vitiolà, che polsi offendere il prossimo, anzi darli di continuo essempio di vinere dinotamente.

2 Siano dunque i nostri Eremiti nel camina-

re

re graui, con gli occhi bassi, vergognosi, & humili:Si fortomettino à tutti, parlando con voce bassa,massimamente à i loro Superiori, alla presenza de i quali meglio sarebbe tacere, che parlare, non

essendo richiesti.

10-

itu-

o da

52 /2

ral

Dio,

enho-

ien-

corro d

edi-

e ad

Tino

ità;

20 à

ser-

ta,

coil

rio-

-10c

oun

113-

e

3 In tutte le loro attioni fiano modesti, e ben composti; e mostrandosi amatori della pouertà, habbiano le Vesti più tosto rappezzate, che sporche. E come essi deuono essere sempre netti, così anco sempre hanno da tener bene accommodata,e polita la lor Cella,senza affettatione alcuna però, ò curiofità.

Come in questa Regola non si contiene ogni osseruanza di giustitia. Cap. LXXIII.



Oi hahbiamo descritta questa Regola; accioche offeruandola noi nelli Monastery, in qualche modo mostriamo di hauere, ò honestà di costumi, ouero qualche principio di viuere Religio-

so. Ma per quelli, che si affrettano di peruenire alla perfettione di essa conuersatione, ci sono le Dottrine de fanti Padri, l'offeruanza delle quali conduce l'hnomo all' altezza della perfettione . Imperoche quale scrittura, ò parlare della dinina antorità del Vecchio, e Nuovo Testamento non è rettissima norma, c regola della vita humana? Ouero in qual Libro de' Santi, e Cattolici Padri non risuona questo, che per dritto corso cerchiamo di peruenire al nostro Creato-

YE!

### COSTITUTIONE.

osservanza della Regola non è tutta la persettione, ma solo vn principio di vinere Religioso: così ancora denono tutti sapere, che benche la Cossituttione non poche cosè aggiunge alla santa Regola, tanto nello stretto modo di vinere, quanto nello allontanarsi dal secolo, e suggire ogni occasione di peccare, tuttavoltanon si propone in essa vn esatto rigore della vita Eremitica.

2 Perciò strettamente si esortano tutti i nostri Eremiti, che non contenti de santi documeti della Regola, nè degli ordini di queste Costitutioni, si ssorzino ascendere à maggiore eccel-

Ienza

13

n

pd

i

٧

f

t

C

lenza di perfettione, il che più facilmente potranno confeguire, se con gli occhi della mente, mireranno i santi costumi degli antichi Padri, e principalmente del nostro Padre S. Romualdo, a de' snoi feruentissimi Discepoli, e cercheranno imitarli, così nelle virtu, come nell'austerità della vita, in quanto nostro Signore gli darà spirito, e forza: ma prima fermino bene il piede, di stabilirsi nella puntuale osseruanza di queste Costitutioni, quali sono obligati tutti ad osseruare.

rarise

a del

Tem-

nona

grise

gran

sui il

con l'

nima

inal-

irtu,

me-

ueste

ielia

cli-

De11-

di

0

ta

L VI-

110-

nē-

Ai-

cel-

3 Auuertischino i Superiori ad ester molto circospetti à fare il precetto d'Vbbidienza sormale, quale obliga à peccato mortale; lo possono però fare, tanto in scritto, quanto in voce quando à loro parerà esser di bisogno. Nel resto, per trasgressione di Regola, ò Costitutione, Atti Capitolari, & Ordini scritti de' Visitatori, non s'incorre in alcuna colpa, eccetto chi facesse contro i tre Voti, e la Stabilità. Ma ben possono i trasgressiori di esse per negligenza, ò assetto disordinato, peccar venialmente, e per dispregio mortalmente.

4 Sono nondimeno obligati dire la colpa in Capitolo, e fare le penitenze tassate nella Regola, e Cossitutioni, ò che si tasseranno in altri Decreti de i Capitoli, quando però gli saranno imposte dal Superiore, le quali tutte potranno essi Superiori moderare, mutare, alleggerire, ed intutto rilassare, secondo che altroue ne i suoi luoghi si è notato.

5 Aunertano però, che la souerchia clemen-22, ouero trascuratezza in correggere i delin-Quen242 Regola, e Costit. Eremit.
quenti, non sia cagione, che si dissolua l'osseruanza; del che loro saranno rei nel cospetto di Dio. Et accioche nessuno possa pretendere ignoranza di quanto hà da fare si ordina, che della Regola, e Costitutioni, che si contengono in questo volume, se ne legghi ogni di vna parte publicamente innanzi la Lettione di Compieta.

Il Fine della Prima Parte.

DELLE COSTITUTIONI
Della Congregatione degli Eremiti
Camaldolesi di Monte Corona.

463630

Del luogo, e sempo di celebrare il Capisolo Generale. Cap. I.



io.

VOLE la Congregatione per mezzo de' firoi Capitoli, che per Prinilegio Apostolico celebra, di fradicare la Zizania, che forsi era germogliata ne i campi della Religione, e restituire la candidezza dell'

co.m:

osseruanza: Però si ordina, che ogni due anni si saccia il Capitolo Generale legittimamente, con quell'ordine, che di sotto si dirà. È che detto Capitolo si faccia nel sacro Eremo di Monte Corona, & il tempo assegnato à fare il Capitolo, sarà sempre ordinariamente la terza Domenica dopo Pasqua di Resurrettione. Ma occorrendo caso di necessità, essi Difinitori nel Capitolo, & il Padre Maggiore frà l'anno con i Visitatori, potranno ò prolungare, ò abbreuiare il tempo.

come parerà loro esser meglio, e più espediente. 2 Essendosi ordinato che il Capitolo si faccia ogni due anni ; nell'anno che non fi farà il Capitolo, nell'istesso tempo, e luogo si farà la Dieta, nella quale internerranno il Padre Maggiore con li due Visitatori Generali, & il Procuratore Generale di Roma,e li dueVisitatori particolari,che douranno visitare il facro Eremo di Monte Corona, quali però fi douranno eleggere con questo riguardo, che non interuenghino in Dieta più di due di qual si sia natione. Qual Dieta hauerà tutta l'autorità, che hà il Capitolo Generale, fuorche in quelle cose, che in queste Costitutioni sono riserbate all'istesso Capitolo. E benche in esta non si faccia nuoua elettione vniuersale de'Prelati; potrà nondimeno prouedere alle Prelature vacanti,ò per morte, ò per rinuntia, ò per altra causa, alle quali non hauesse proneduto il Tribunale à suo tempo, e con giusta causa, à relatione delle Visite, ò per altra strada informata, sospendere i Prelati, ò mutarli da vna Prelatura in vn'altra; ma non potrà deponerli, se non con formarne prima il processo. Nel qual caso di depositione, potrà procedere all'elettione di nuono Prelato come sopra. Farà ancora quelle mutationi di Famiglie, che giudicherà necessarie: promuonerà i Chierici agl' Ordini, e pronederà a tutti i negotij occorrenti della Religione; manon potra fare Ordinationi generali, nè dichiarare le Costitutioni in cose graui.

; Il principio, il progresso, e fine della Dieta-

delle Costit. Eremit.

faranno quelli medefimi che si prescriuono nel Capitolo Generale, eccettuate quelle cose, che sono improprie alla Dieta, e proprie al Capitolo Generale, benche non con tanta solennità nell' Othicio, e nella Messa.

# Quelli che deuono andare à Capitolo, e che cosa deuono seco portare. Cap. II.



Lla celebratione del Capitolo Generale denono andare, & affiftere tutti i Prelati della Congregatione cioè, il Padre Maggiore, i Vilitatori, Procurator Generale, e tutti i Priori Conuentuali de'quali nef-

funo farà scusato di non ritrouarsi al luogo, e giorno assegnato, quando non proui di esser intpedito da infermita, ò grane necessità: Peroche facendo il contrario, farà sottoposto alla prinatione della voce attiua,e passiua per vn'anno.

2 Si eccettuano da tal obligo i Priori di Polonia, quali possono sempre venire à Capitolo se vogliono, ma folo il quarto anno fono obligati, come sopra: aunertendo però, che questi nel venire si vnischino tra'di loro insieme per manco spesa,& in caso di necessità, non conduchino seco più di vn Compagno, del cui nome primadaranno auniso a' Padri Superiori, e da loro n' aspetteranno risposta.

3 Da questi in suori, che detti habbiamo, nessuno ardischi temerariamente andare al luogo

ieta 111-

nte.

ecci a

Ca-

ieta,

con Ge-

i,che

Coque-

eta

a ha-

nera-

Mitu-

ben-

iuer-

e alle

ia, ò

duto

are-

nata,

atura

con

li de-

onon

atio-

pro-

a a

1112

chia-

del Capitolo, ò della Dieta se non sarà chiamato dall'istesso Capitolo, ò Dieta; ò almeno da essi Padri Maggiore, e Visitatori; altrimente sacendo, e di propria autorità andandoni, deue esser posso in prigione per vn mese: eccetto però in caso di vrgentissima necessità, la quale, se sia tale, ò nò gl'istessi Padri Disnitori del Capitolo, ò della Dieta giudicheranno.

4 Tutti questi Padri, che deuono andare al Capitolo procurino portar con essi vna giusta,e soprabbondante prouisione di danari per il viatico, sì per l'andare, come per il ritornare, accioche non siano sforzati di grauare altri, mancan-

doli la provisione.

5 I Priori no lascino in modo alcuno di portar la copia de'conti dell'introito, & esito, ben calcolato, e bilanciato con la nota del debito, che resta in Casa: qual copia deue esser collationata con l'originale da due Padri deputati dal Priore, e dalli medesimi sottoscritta, auuertendo, che in sine di ciasche duna facciata, vi sia posta la somma di essa, e che le partite siano espectie e distinte.

6 Nell'istessi ouinternetti ci copie si noteranno anco le pronisioni, che restano in Casa, delle
quali hauendole prima viste, sacciano sede li sudetti due Padri con sottoscriuerla. Il quale quinterno di copia, come di sopra se i Priori non possono portare in persona per esser restati nel suo suogo legittimamente impediti lo mandino per vn selel portatore co l'ettere dirette al Capitolo Generale contenenti lo stato, e necessità di quel luogo.

7 E

00

VII

po

re

20

ta

te

CC

8

10

P)

P

VI

ti

P

fi

Cá

q

2

e

n

d

ti

7 E quello che non porterà, ò manderà detti conti, come di sopra, sia prinato di Prelatura per vn'anno. E chi non porterà il danaro, che pro tempore sarà tassato dal Capitolo Generale al suo Eremo, ò non l'haurà fodisfatto, doue gli farà ftato ordinato, non possi ballottare, nè esser ballottato nella elettione delli Difinitori,e speccialmente al Padre Procuratore Generale, si per la suacontributione, come per altri assegnamenti da pagarsi in Roma, cada nella pena di sospentione ipso facto incurrenda, se dentro l'anno non hauranno sodisfatto : eccettuati quelli di Germania, e di Polonia, quali cadano nella detta pena, se dentro vn'anno, e mezzo non hauranno sodisfatto l'intiera sodisfattione, e tanto siano sospesi, quanto staranno à sodisfare, e contrauenendo sino al Capitolo Generale, siano prinati di voce attina, e pasfina, nè le loro persone siano numerate nelli Vocali, e lo stesso sia di quelli, che deuono portare li quindennij à Capitolo per Monte Corona.

8 Finalmente tutti quelli, che sono obligati di andare al Capitolo, deuono trouarsi nel luogo di esso la sesta teria, prima della detta terza Domenica. Nondimeno, se tutti non saranno presenti il detto giorno, purche due parti delle tre, de' Padri da congregarsi, si trouino presenti; si mandi tuttania ad essecutione la celebratione del Capitolo, nè per l'assenza loro, sia riputata inualida, ma

legittima, e canonica.

oter

effi

ido,

po-

ca-

le,ò

del-

e al

ta.e

via-

cio-

an-

OT-

cal-

re-

0

fi-

ma

211-

elle

fu-

111-

To-

10-

fene-

2

Mo-

#### Modo d'incominciare il Capitolo. Cap. III:



A forma d'introdurre il Capitolo vsata da'nostri Maggiori, e che qui viene ordinata, è questa: cioè, che il Sabbato, che precede la detta Domenica, vno de' Prelati congregati, à cui il Padre Maggiore hauerà

commandato, dichi la Messa la mattina per la Congregatione, con l'Oratione dello Spiritosanto, pregando per il buon principio, e successo del

futuro Capitolo.

2 Finita Nona, e fatta l' Oratione ordinaria, si darà il segno d'incominciare il Capitolo con il fuono della Campanella, per lo spatio di vn Miserere, con dieci tocchi (il qual modo di suonare à Capitolo, si deue osseruare sempre, che bisogni darne segno ) e dato, che sia il detto segno, tutti gli Eremiti, che in quel tempo si troueranno oreseti nell'Eremo (dalli Rinchiufi in fuori) fi radunino infieme nel Capitolo delle Colpe, ò in altro luogo deputato à ciò dal Padre Maggiore:done essendo tutti inginocchiati, il Padre Maggiore intuoni il Salmo 66. Deus misereatur nostri, crc.seguitando gli altri alternativamente infino alla fine del Salmo; poi il Kyrie election, Pater nofter, & Salues fac ferues tues & Mitte nobis Domine, &c.& N will proficiat inimicus in novis: & Emitte Spiritum twen & creabuntur & Post partum Tirgo inniolata,

Oc. & Domine exaudi orationem meam & Dominus vobiscum, con le loro risposte, l'Oratione dell'istessa Domenica, l'Oratione Deus qui corda sidelium, Oc. e l'Oratione Omnipotens sempiterne Deus, qui facis mirabilia magna solus, Oc. per la Congregatione, la quale sinita, che sia, si dice dal P. Maggiore l'Antisona, Sansta Maria, cum Beatissimis Patribus nostris Benedicto, Or Romualdo, Or omnibus Sanstis intercedat pro nobis ad Dominum Deum nostrum. Amen

tolo

qui

he il

Do-

gan

nerà

18.

fan-

del

ria,

on il

Mi-

are

iso-

no,

mo

ra-

al-

do-

ore

.sea fi-, & c.& tum ata,

3 II che finito, stando tutti à sedere, e con silentio attentamente ascoltando: il Padre Maggiore farà vn'esortationcella, la quale tutta deue esser drizzata al buon successo, e felice fine del Capitolo, esortando tutti alla Confessione, e Communione da farsi per l'istesso fine nella Messa Conuentuale della seguente mattina. In oltre ordinerà, che i Sacerdoti ancora tutti con dinotione, e fernore, debbano dir Messa con l'Oratione dello Spiritofanto, sì come tutti parimente con continue orationi pregheranno nostro Signore per il sopradetto fine di prosperità, e felice successo del Capitolo Generale . La Domenica poi il Padre Maggiore celebrerà la Messa Contientuale dopo Terza,nella quale communichera tutti i Fratelli,& anco i Vocali, che non hauetiero poruto celebrar Meila.

Dell'

Dell' elettioni in commune, che si hanno da fare nel Capitolo Generale. Cap. IV.



Vtte l'elettioni de'Superiori,s'hanno da fare secondo la forma del Concilio di Tréto per voti segreti, e del Decreto di ClementeVIII.tutti gli Elettori,prima di procedere all'elettione, deuono giurare di eleggeVIC

fi I

ch

ric

qu

CU

fo

in

qı

CC

fit

fa

ne

Sc

pi

10

di

n

C

re i migliori,e più idonei,secondo il dettame della loro coscienza, & anco si deuono leggere le Costitutioni,done trattano delle qualità, e requi-

fiti degli Eligendi.

2 Si osserui l'vso antico della Congregatione in fare l'elettioni con ballotte di faue negre, es bianche, sì che le negre significhino il voto affermatiuo, e le bianche il negatiuo: E nessuno s'intenderà eletto, se non hauerà almeno la maggior parte, cioè più della metà de'voti à suo fauore. Et occorrendo che due, ò più siano pari ne i voti fauoreuoli, sopra la metà per l'issesa Prelatura, onero Vssitio: si torni di nuouo à ballottare l' vono, e l'altro delli concorrenti, e chi haurà più voti, s'intenda eletto: Ma se medesimamente saranno pari de'voti fauoreuoli sopra la metà, sia preferito, e s'intenda eletto quello, che sarà più antico di Professione.

3 Occorrendo che alcuno sia posto à partito, e ballottato per qualche Prelatura, ouero Vssitio; vscivscirà suori del Difinitorio se vi sarà dentro, e si icosterà tanto, che non possa intendere quello che di lui si dice nel Difinitorio nè ritornerà dentro, finche finita la sua ballottatione, vi sarà richiamato. Il simile si sarà, quando si tratterà di qualche altro negotio, nel quale sia interessato alcun Difinitore, che douerà vseir suori, benche sosse il Presidente.

4 Chi per sè, ò per altri procurerà diretta, ò indirettamente voce, ò suffragio per conseguire qualche Vshtio; oltre l'altre pene, e censure poste contro quelli, che in simil modo ambiscono Vshtii; incorrerà per Decreto di Clemente VIII. ipso satto, nella prinatione degli Vshtij, che haucra, e nell'inhabilità à qualsinoglia altro in perpetuo. Sopra di che non potrà essere dispensato, se non dal Sommo Pontesice: le quali pene si estendono ancò à quelli, che saranno complici, ò che lo sa-

pranno e non lo riueleranno.

no

n-

lel

gli

e-

16-

-[9

ıi-

ne

و ا

r-

n-

or

е.

oti

a,

V-.

0-

e-

0,

0;

n-

5 Si dene però aunertire, che non perciò si prohibisce agli Elettori di trattare insieme stra' loro delle qualità, habilità, & anco delli meriti, ò demeriti degli Eligendi, e delli rispetti, e conuenienze, che giustamente possono sar preserire, e stimare più degno vno, che l'altro; esortando, e persuadendo modestamente, e con carità rei gio-sa, ad eleggere i più degni, senza procurar però con prieghi, doni, ò promesse, che si dia la vocepiù à questo, che à quello; che queste sono le surnationi, e prattiche, delle quali s'intendono le Costitutioni, e Decreti de i Sommi Pontessi,

6 Fi-

6 Finalmente, se alcuno procurerà lettere di fauore, ò raccommandatione da Prelati, ò Principi secolari, ò da qualsiuoglia altra persona suori della Congregatione per il Capitolo Generale, ad essetto di ottenere qualche Vssitio, sia prinato di voce attina, e passiua per due anni.

7 E se alcuno sarà qualche maligno trattato in alcuna elettione, nel termine di quindici giorni, oltre la consueta astinenza: digiuni tre volte in pane, a acqua, e tre volte si disciplini in Cella da se stesso, è inginocchione dica tre volte i Sal-

mi Penitentiali, con le Litanie.

# Della rinuntia della Prelatura, e dell'affolutione de' Padri Vocali. Cap. V.



A stessa Domenica dopo Nona, sinita che sarà l'Oratione, si darà il segno del Capitolo, e tutti i Prelati al suono della Campanella, entreranno nel Difinitorio, doue congregati, prima si faccia l'Ora-

tione vocale simile à quella del giorno preceden-

te con i suoi Versetti & Orationi.

2 Le quali finite, il Padre Maggiore ordini à i Prelati, che secondo l'vso solito, ogni vno deponghi la Prelatura, e subito tutti (da i Padri Vistratori in suori) dichino humilmente la colpade i disetti commessi nella loro amministratione, e rinuntiando la Prelatura, si gettino in terra All'hora il Padre Maggiore accettate le rinuntie

11

q

P

n

in nome, e vece del Capitolo, imponghi à loro qualche penitenza, per le negligenze commesse, e pronuntij, che tutti i Prelati della Congregatione tanto presenti, quanto assenti, che à sorte non hanno potuto venire, sono assoluti dalle Prelature, come anco gli altri da altri Vssitis, & Vbbidienze. Benche gli assenti dureranno ne i loro gouerni, come deputati dal Capitolo Generale, sinche il loro Successore venga è consettere li rimuona, tenendo tutti in questo mentre il loro luogo.

3 Et accioche l'elettioni che si hanno da sarc nel Capitolo, siano più stabili, serme, e valide, & anco per quiete, e tranquillità de Padri Vocali, il Padre Maggiore gli assoluerà, e dispenserà inquesta maniera: Tutti i Padri Vocali s'inginocchino, & vno dica il Consiteor Deo & c. con altavoce, e gli altri con voce bassa: & il Padre Maggiore, il Misereatur & c. e l'Indulgentiam & c.

dopo gl'assoluerà, dicendo.

re di

rinfuo-

iera-

pri-

tato

ior-

lte Cella

Sal-

Tolu-

na,fi-

arà il

Pre-

llan

done

Ora-

eden-

lini à

de-

i Vi-

lpa-

terra.

maie

10

Io N.in quanto si estendono i nostri Privilegi, vi assoluo da ogni censura di scommunica, sospensione, contrete del ogni altra sentenza, e pena: e vi dispenso sopra ogni irregolarità in quanto posso, e voi bauete bisogno per fare legittime, e canoniche l'elettioni: eccettuate però le censure, sentenze, pene, con regolarità contratte per disetti concernenti all'elettioni da farsi in questo Capitolo, e le dedotte ad sorum sori, e vi pronuntio, e dichiaro legittimi Vocali.

4 Assoluti, che hauerà il Padre Maggiore nel

#### 254 Seconda Parte

findetto modo i Vocali ancor'esso genussesso dirà la sua colpa, e rinuntierà il Maggiorato, la qual rinuntia accetterarmo i Padri Visitatori in nome, e vece del Capitolo, e lo dichiareranno assoluto dall'Visitio, con importi qualche salutare penitenza: Et essi poi à suo luogo e tempo quando haueranno reso conto della Visita, rinuntieranno l'Visitio loro.

5 Dopo questo, prima che si proceda ad alcuna elettione, tutti i Vocali giureranno vno dopo l'altro, di elegger quelli che in coscienza giudicheranno migliori, in questa forma.

Io N. giuro, che in questo Capitolo eleggerò i migliori, e più idonei, secondo il dettame della mia coscienza, seruata però la dispositione delle Costitutioni. È questo solo giuramento basterà per tutte l' elettioni, che si faranno nel Capitolo.

#### Dell'elettione de i Padri Difinitori, e del Padre Presidente. Cap. VI



Padri Difinitori si hanno da eleggere de i Padri Vocali, che saranno presenti al Capitolo; mentreperò quelli non siano stati Difinitori nel Capitolo Generale imme-

diate precedente, quali non possono eleggersi.

2 Si douranno eleggere sei Dissinitori, cioè due
per Natione, cioè Ecclesiastica, Veneta, e Napolitana e venendo i Fadri Priori di Polonia, se ve
ne saranno quattro e'eggibili, se ne debbano el-

leg-

qu

no

ne

no N

ri cl

la

III a

P

Ve

m

fi

I

t

delle Costit. Eremit. 255

leggere due, come si sà delle altre Nationi, si che in questo caso siano otto; ma se sossero meno di quattro eleggibili, se ne elegga vn solo, sì che siano sette: e se ve ne susse vn iolo capace di elettione possa il Capitolo metterlo in Dimitorio, ma non sia obligato, accioche l'elettione resti libera. Niuna Natione può hauer più che due Disinitori, e di nessuna Città, ò Territorio può esser più che vn Difinitore, & ogn' vno s'intenda di quella Natione, nella quale haurà Prosessa.

ird

ual

10-

lo-

0

an-

tie-

al-

10-

iu-

mi-

co-

tio-

el'

eg-

an-

res

ni-

ne-

duc

-00

e vc

cl-

3 Si ballotteranno tutti ad vno ad vno, cominciando da i Padri Visitatori, seguitando gli altri Padri Vocali, secondo che saranno primi di Prosessione: e si noteranno sempre le faue negre, e bianche, che ciascheduno hauerà hauute.

4 Finiti di ballottare tutti i Padri Vocali, si vedrà quanti di essi haueranno hauuto voti sauoreuoli più della metà, e se questi saranno solamente sei, ò otto, respettiuè come sopra, tutti resteranno Disinitori canonicamente eletti; ma se saranno meno di sei, ò sette, ò otto respettiuè, si tornerà à sare nuoua ballottatione per tanti Dissinitori, quanti mancheranno al detto numero. E se saranno eletti più del numero sudetto, s'intenderanno per non eletti quelli, che tra' essi haueranno hauuto meno voti degli altri.

5 Il fimile s' intenda, quando saranno passati più Difinitori dell' istessa Città, e Territorio, che quello, che hauerà hautti maggior quantità di

voti, quello s'intenda eletto.

6 Di più, perche si è detto, che di nessima Na-

tione possono essere più di due Difinitori,se nella prima ballottatione riuscissero eletti trè,ò piu Difinitori dell'istessa Natione, quelli sopra i due, che haueranno haunti più pochi voti fanorenoli, si terranno per non eletti, e si metteranno a nuouo partito li Vocali di quelle Nationi, delle quali nella prima ballottatione non sarà stato eletto alcun Difinitore, ò vno folo.

7 Eletti gli sei, ò sette, ò otto Difinitori, respe-Etine, nel modo, e forma fopra posta, essi solo resteranno nel Difinitorio, vicendo fuori tutti gli altri ; ma però prima i Padri Visitatori gli confegneranno le Visite sigillate da loro, fatte nel progresso della Visita; il che anco si deue inten-

dere de' Visitatori particolari.

8 Vsciti, che saranno dal Difinitorio tutti gli altri Vocali: I Padri Difinitori nel medefimo modo per voti fegreti eleggeranno vno di essi per Presidente, il quale sarà Capo del Difinitorio, e questi haueranno la suprema autorità, e porestà di tutta la Congregatione.

# Dell'electione dello Scribage Vicario del Capitolo, & Vfficiali. Cap. VII



Anendo disposte le cose, come si è detto di sopra,i Padri denono procedere all'elettione de'Ministri, accioche tutte le cose, mentre dura il Capitolo, con debito ordine siano

disposte, e trattate. E principalmente si elegghi

lo Scriba, il quale subito dopo l'elettione sua, secondo il tenore de'nostri Privilegij, haverà autorità di publico Notario intorno à quelle cose, che sono del Capitolo, il quale però deue essere vno de' Difinitori. L'vssitio dello Scriba sarà, di scriuer diligentemente,& ordinatamente nel Libro degli Atti tutto il progresso del Capitolo, e quanto si tratterà, e sara risoluto nel Difinitorio; e dopo la conclusione del Capitolo, dourà legger publicamente quanto haurà scritto in presenza de'Fratelli, che tutti l'intendino (eccettuate però quelle cose, che a'Padri sarà parso bene di tacerle) Leggerà ancora le lettere dirette al Capitolo, alle quali risponderà secondo l'ordine de i Padri. Annoterà di più lo Scriba le cole, che per cagione di dette lettere deuono trattarsi, e così annotate, le darà al Padre Presidente, il quale à suo luogo, e tempo le proportà, e difinite che fiano, egli le metterà nel sopradetto Libro.

2 Secondariamente elegghisi vno di quei Padri, che sono suori del Difinitorio per Vicario Generale in spirituale, e temporale, il quale in essono suo saccia l'vstitio del Priore, disponendo ogni cosa che spetterà al gouerno di essa Caso, e Famiglia, eccetto quello che i Padri Difinito-

ri hauranno voluto riserbarsi.

3 Segue l'elettione del Depositario, al qualcossi diano tutti i danari, che i Priori hanno portato seco, e parimente quelli, che si ritrouano appresso i Visitatori: i quali danari tutti deue tener ben guardati sotto chiane, e sarà tenuto render-

R

ne

si è pro-

iano gghi

0

nel-

più

due,

110-

20

lle

ato

Spe-

re-

gli

on-

nel

ten-

i gli

imo

essi

po-

ne conto alla fine del Capitolo.

4 Dipoi si faranno que Computisti, i quali à due, per due si diuidino i libri, e côti di quelli, che hanno hauuta l'amministratione de i luoghi, e beni della Religione, e per ragione di calculo gli vadino esaminando. bilancino i debiti, e crediti, notino i difetti, & alla fine diano in scritto à Padri Difinitori il conto fatto, e cauato da questi, con vna piena relatione. Et vn'altro si deue eleggere per vedere i conti delli medemi Computisti.

5 Riferischino ancora quelle cose, che saranno loro parse hauer bisogno di correttione, auuer simento ò altro rimedio; accioche essi Padri

possino prouederui opportunamente.

6 Si farà poi l'Offiario del Capitolo vn Conuerfo prudente, e buono perche hà da vdire e fedelmente riferire l'imbasciate di quelli, che stanno di suori per trattare con i Padri. Deue chiamar subito quelli, che deuono esser chiamati, dare il segno del Capitolo all'hore competenti; econ ogni diligenza eseguire l'altre cose commessegli da i Padri Disinitori.

7 E similmente deuono esser deputati i Lettori, e Ministri, tanto delle prime, quanto delle seconde mense, cioè il Resettorario, e due, ò trè al-

tri Fratelli-per seruire.

8 In oltre il medesimo Scriba noterà i nomi di tutti gli Eletti, tanto Difinitori, come Vstitiali prenominati, incominciando dalle Dignità loro,sino al minimo, e consegnerà detta nota al Padre Presidente, il quale innanzi la Benedittio n

d

21

delle Costit. Eremit. 259

ne della cena del detto giorno di Domenica, la douerà leggere con alta voce in presenza di tutti, e vi aggiungerà in fine vn'esortationcella, accioche detti Fratelli durante il Capitolo, procurino con più diligenza, che le cose passino bene, attendino all' osservanza Eremitica, e Regolare, & alle continue orationi con tutto l'animo.

### Dell' ordine, che deue osseruarsi da i Padri Difinitori nel trattare i negoti . Cap. VIII.



Euono i Padri Difinitori venire ogni notte con gli altri al Matutino in Chiefa, à i giorni di Festaanco al Vespro, e l'altre Horediurne possono dirle prinatamente. E non vi essendo legittimo im-

pedimento, non lascino di celebrare la Mesla ogni giorno. E mentre si dice Prima in Choro, nella seconda feria il Padre Presidente dirà la Messa con l'Oratione dello Spiritosanto: e così ogni giorno vno di essi almeno, seruato l'ordine della Prosessione, à detta hora deue dir la Messa, con la detta Oratione: E gli altri Disnitori, se non la diranno l'ascoltino.

2 La qual Messa sinita, dato che sia il segno dall' Ostiario, tutti deuono andare in Dissinito-rio, doue congregati, e detto segretamente il Pater nosser, il Padre Presidente dirà, Et ne nos indutas Crc. V. Emitte Spiritum tuum. V. Domine ex-

R 2

audi

gli liti,

esti, egisti. an-

auidri

onfetan-

hiadanes-

Let.
e seè al-

omi /ffimita ta al

ttio-

audi orationem meam. V. Dominus vobiscum: el'Orratione, Actiones nostras, &c. e questo si osserui

sempre nel principiare il Difinitorio.

3 Ma innanzi che comincino à trattare i negotij della Religione, è debito della carità, che si spedischino prima quelli (se alcuno ve ne sarà) che aspettano di suori la risolutione, ò risposta-

di qualche loro negotio.

4 Dipoi si doueranno legger le lettere, tanto portate da i nostri luoghi, quanto venute d'altroue, e dallo Scriba si notino quelle, che ricercano prouisioni, ouero risposta. Ma per leuar via le cagioni di sospetto, gli Eremiti, che scriuono al Capitolo Generale, deuono dietro la lettera porre il nome del luogo, di doue ella viene, come per esempio, di Ruha, del Monte di Ancona &c. esprima che lo Scriba l'apra il Priore del luogo di doue ella viene, se è nel Disinitorio, eschi fuori

mentre si legge.

5 Lette le lettere, si chiamino i Visitatori, i quali con debito ordine deuono riferire, e leggere la Visita di ciaschedun luogo, stando aunertiti i Padri ad ogni cosa minutamente, se alcuna di esse richiedesse nuona pronisione. Et in tanto se sarà presente alcuno, che habbia intereste in detta Visita, eschi finori e l'istesso faccia il Padre Presidente quando si tratta di lui-se in quel mentre il primo Difinitore tiene il suo luogo. E riserita la Visita, si brugino tutte le notule di essa, e quelle cose, che non deuono esser più vedute. Et i Padri Visitatori inginocchioni dichino la

loro colpa, rinuntiando l'vsstito loro, & il Padre Presidente data, che hauerà la loro peniten-

za, gli dichiari affoluti.

10-

erui

ne-

ic fi

arà)

ta

nto

tro-

ano

ca-

al

or-

per

· 6

o di

nori

i,i

leg-

ner-

icu-

tan-

e in

adre

nen-

rife-

las

ute.

120

ro

6 E subito, se saranno alcuni in detto luogo, che per qualche occasione non siano stati visitati, si chiamino, e si visitino: E medesimamente, se alcuni deuono esser puniti, ò corretti de'loro disetti, se saranno presenti, si punischino, e corregghino, e se saranno assenti, si tassi loro la penitenza, e se ne commetta, l'esecutione à suo tempo, e luogo.

7 Si legghino gli Ordini, e Statuti del Capitolo passato, e si punischino quelli, che non l'ha-

ueranno eseguiti.

8 Dipoi si chiamino i Priori passati, che non si trouano in Disinitorio, e si dimandi loro diligentemente dello stato, necessità, ò prosperità de i luoghi, e delle persone. E quiui si corregghino quelli, che sono degni di correttione, quale non si tralasci mai, & à quelli principalmente, che troueranno hauer mancato in qualche cosa nel gouerno, se sarà bisogno, si dia ancora la penitenza, benche siano Disinitori. Et in questa parte non si perdoni à veruno, ma vgualmente si faccia giuditio à tutti quelli degni di correttione.

9 Il Padre Presidente proponghi quello, che si hà da trattare, e ne ricerchi il parere di ciascheduno de' Difinitori, incominciando dal primo,insino all'vltimo, e dopo tutti, esso dichi il parer suo: E così eseguito, se ne saccia il solito Scrutinio per voti; e se due Padri Difinitori d'ac-

R 3 cordo

cordo vorranno proporre qualche cosa spettante al buon gouerno della Congregatione, lo posfino fare, e douerà mettersi à partito, ancorche non vogli il Padre Presidente.

·pe

cl

CC

tr

cl

C

N

n

C

n

11

la

n

p:

pi

H

2

D

II li

35

10 È se alcuna cosa proposta, & esclusa in Capitolo Conuentuale, sarà proposta al Capitolo Generale, e passerà, si dichiara esser nulla, ogni volta, che al Capitolo Generale non venghi specincato, che è stata prima esclusa nel Capitolo

Conuentuale.

11 E quando le materie sono graui, ò disficili, differischino la risolutione, per quando di nuono conuerranno, è nel seguente giorno; accioche venghino con pui maturità esaminate, e massimamente se saranno Atti Capitolari, concernenti la commune offeruanza, quali non deuono mai fare, se non sono sforzati da necessità.

12 Dichiarando però, che l'Ordinationi, & Atti Capitolari, che non spettano alla commune osfernanza, obligano subito all'esecutione di essi, per fin che nó fono rinocati. Ma gl'altri che spettano all'offeruanza commune, deuono ancor'efsi ossernarii subito fatti se non sono contrarii alle Costitutioni, ò Atti Capitolari confirmati.) Ma per hauer forza di legge, è necessario, che siano confermati dal seguente Capitolo, il che non seguendo, s'intendino senz'altra dichiaratione rinocati. E questo istesso modo si osferui nella rinocatione di dette nuone Ordinationi.

13 Nel consultare dourà ogni vno sforzarsi di esser breue, dicendo solo quello, che è à propolito,

posito, e lasciando le cose vane, e souerchie, perche tutto quello, che quiui si tratterà, deue esser cosa sostantiale, e quello, che non sarà tale, non si tratti nel detto luogo in verun modo. Non si dichi tra di loro parola dispiacenole, nè có voce, ò con segno si rompa, ò si ossenda la santa carità. Nessuno disendi ostinatamente il suo parere; ma detto che l'hauera, si rimetti facilmente all'opinione de i più Sia lontana ogni mormoratione, e nessuno mostri slegno, che si sia disinita cosa contro il parer suo; ma ciascuno pigli il tutto in buona parte. E chi farà altrimente ne sia punito.

14 Deue ognivno guardarsi di non sar conoscere ad altri il suo voto con cenni, ò parole, intorno alle determinationi da farsi ma tenendo la faua chiusa nella mano, la metri cautamente, nella Bussola, sì che nessima altro la veda:

16 E sopra tutto sia espressamente prohibito à ciascuno di sar prattiche segretamente intorno alli negotij, che si deuono trattare, ò publici, ò particolari, ò proprij, che siano; ma si habbia innanzi agli occhi solo l'vtilità vniuersale, e molto più la verità, e la giustitia, pensando prudentemente il danno, che ciascuno sà all'anima sua, & al prossimo, se darà il voto con mala intentione, ò contro la ragione, e douere. E per questo deposta ogni passione, col timor di Dio, s'habbia mira alla gloria di sua dinina Maestà, & alla salute dell'anima.

16 E perche le cose che si trattano in Disinitorio, deuono esser taciute, e tenute in silentio,

R 4

po-

a rizarfi pro-

an-

oof-

he

in

100-

ogni

spe-

tolo

fici-

1110-

oche

assi-

icn-

0110

i, &

nune

effi,

spet-

r'ef-

i al-

ati.)

fia-

non

me

potendo suscitare, quando si sapessero, odio, es scandalo trà gli Eremiti. Perciò si commanda in virtù di santa Vbbidienza, e sotto formal precetto, che nessuno ardischi di riferire, ò riuelare (e massimamente à quella persona della quale particolarmente si è trattato in Disinitorio in sua assenza) cosa alcuna di quello, che si è trattato, e segretamente difinito, ò fatto: dalla qual riuelatione possà nascer in modo alcuno discordia, odio, ò scandalo, sotto pena di esser cacciato suori del Disinitorio. Nè sia lecito ad alcuno dimandare alli Disinitori delle cose, che si fanno in Capitolo.

17 Fatte tutte le sudette cose, si deuono chiamare i Computisti, i quali doueranno sommariamente esporre gli errori, e disetti, che haueranno trouati ne i Libri de'conti, & anco le spese souerchie, e ciò che vi sia di momento. Et i Disentori inteso che haueranno il tutto, corregghino, e punischino quelli che haueranno male amministrato, secondo parerà loro giusto; per proueder almeno con questo risentimento agli errori che possono commettersi per l'auuenire.

18 E se occorrerà, che s'imponghino tasse, ò pagamenti estraordinarij dalla Sede Apostolica, onero dal Capitolo per bisogni della Congregatione: all'hora bisognerà pronedere, che muti gli Eremi per rata debbano contribuirui, & m queste tasse prima che si facciano, siano intestrutti i Priori degli Eremi venuti à Capitolo.

19 E finalmente doueranno i Padri confidera-

delle Costit. Eremit. 265

derare tutte quelle cose, che per Costitutione, ò Atti Capitolari sono riserbate al Capitolo, accioche vi si pigli il debito espediente, e prouisione prima che finischi il Capitolo, poiche tra anno, non vi è autorità di risoluere, ò difinirle.

20 Vltimamente si elegghino due Scrutatori Chierici timorati di Dio, che seruino in quello che bisogna intorno alla nominatione de i Pre-

lati, che si hanno da eleggere.

### Dell'elettione del Padre Maggiore, & altri Prelati. Cap. IX.



,0

da

pre-

rine-

ella

nito-

e si è

lla

esser esser

o ad

. che

chia-

ıma-

ran-

eles

Difi-

ghi-

am-

pro-

1 er-

fle,

stoli-

Con-

che

wi,&

intefi

onfi-

a-

Pedite che saranno selicemente le sudette cose; nel giorno che deue farsi l'elettione de'Prelati, la mattina mentre si reciterà l'Hora di Prima in Choro, si deue celebrare la Messa dello Spiritosanto, con la

Commemoratione de i Santi Padri Benedetto,e Romualdo: alla quale douranno ritrouarsi presenti tutti gli altri Padri Difinitori, che per sorte quella mattina non celebraranno Messa, i due.
Chierici eletti per Scrutatori,e l'Ostiario del Capitolo. E quei Padri Difinitori, i quali per qualche legittimo impedimento non haueranno potuto celebrare, almeno riceueranno il santissimo 
Sagramento.

2 Finita la Messa, i Padri Disinitori entreranno nel Disinitorio, & ini recitate l'Orationi, come nel Sabbato, e Domenica precedente surono

reci-

3 Nell'electione de'Prelati da farsi nel Capitolo, haueranno voto attino folo i Padri Difinitori, e la voce passina quelli che saranno nominati dalli Padri Difinitori; nelle quali nominazioni, deuono osseruarsi i gradi delle precedenze delle Dignità, e luoghi; incominciando da esso Padre Maggiore poi seguano i Visitatori il Procurator Generale, & i Priori successiuamente, secondo il loro grado: E dette nominationi si sa-

ranno in questo modo.

4 Si chiamino i Chierici Scrutatori, & il Padre Presidente gli commandi in virtii di santa Vbbidienza, di far l'vifitio loro fedelmente, e non riuelar mai cosa ad alcuno, che sia detta, nè fatta nello Scrutinio. E preparate innanzi tante polize di carra bianca dell'iltessa forma, e grandezza, quante si stima poter esser bastanti per le nominationi, ciascun Difinitore in vna poliza di quelle, scrinerà segretamente il nome di quel Padre, che vorrà proporre, è nominare per l'elettione da farsi in questa forma. Io N. nomino per Maggiore, d per N. esprimendo il nome della Prelatura, il Padre N. e ciascuno da per sè metterà nella Bussola de i Scrutatori la sua poliza in modo piegata, che non possa esser conosciuta da nesuno.

ue

in

no di

tu rie

fa

m

n

D

n

cl

ri fc

St

r

C

10

p

t

5 I due Scrutatori deputati, ricenute che haueranno tutte le polize, vsciranno dal Difinitorio in vna stanza, à ciò destinata, & ini segretamente noteranno in modo di breue memoriale, i nomi di quelli, che saranno stati nominati alla Prelatura, di cui si è trattato; e ritornati in Difinitorio, riseriranno à i Padri Difinitori quelli, che saranno stati nominati, dicendo: Sono nominati alla Prelatura N il P.N & N. tacendo però il nome, & il numero di quelli, che gli hanno nominati; e lascieranno su la tauola, auanti à i Padri Difinitori, la nota, ò memoriale satto de'nominati.

re-

OTO

en-

COR

pi-

ni-

ni-

na-

1126

offe

ro-

fa-

2=

20

on

tta

ize

را

1i-

el-

re,

وح

ig-

711-

el-

ol

ef-

6 Et accioche non si pigli errore, si ricorda, che à nessun Dissintore è lecito di nominare se stessio; e contrasacendosi da alcuno, incorra ingranissima pena, da tassarsi dagli altri Dissintori, e però i Scrutatori, se nel veder le polize conosceranno, che alcun Dissintore habbia nominato se stessio nella sua poliza, subito doueranno manifestarlo agli altri Padri Dissintori, con mostrare l'istessa poliza, sotto pena di vna disciplina circolare.

7 Vsciti suori i Scrutatori, si sarà special ballottatione di ciascheduno nominato; e prima si porranno à partito i Difinitori nominati, e poi gli altri di suori, secondo il grado della Prosessione. E chi hauerà hauuti più voti in sauore, oltre la metà, quello s'intenda hauere ottenuta la Prelatura, della quale si è trattato: ma se nessuno hauerà hauuti più voti della metà in suo sauore,

all'

all'hora di nuono si faccia la nominatione, e poi si ballottino i nominati, come di sopra, il che si douerà fare infino sia eletto vno delli nominati

con la maggior parte de i voti.

8 Se alcuno farà eletto Priore, ò ad altro Vffitio, e ricuferà di accettarlo, adducendo giusta causa, deue estere inteso: ma se i Difinitori non vorranno innouare altro, esso si quieterà nella loro risolutione.

9 Eletto ciascun Prelato, il Padre Presidente à nome suo, e di tutti gli altri Difinitori, di nuouo gli debba eleggere in questa forma: Io N. in nome mio, e di tutti questi Reuerendi Padri Difinitori eleggo, e pronuntio il P. N. per Maggiore della nostra Congregatione: e l'istesso farà degli Prelati, secondo il loro ordine. E se sarà eletto il Presidente, il primo Difinitore di nuono l'eleggerà, come di sopra è detto. E non si deue in modo alcuno tralasciare questa elettione, perche in essa, fecondo i Dottori, consiste l'essenza dell'elettion e,e l'elettioni particolari fatte con i suffragij da i Padri Difinitori, sernono come di preambolo per inuestigare la loro volontà, e conoscere qual soggetto essi intendono, che sia à nome loro eletto alle Prelature.



poi che fi

inati

VF

sta\_

on

a lo-

ente

uo-V. in

fini-

della elati,

resi-

erà,

odo

esla,

ttio-

j da

bolo

qual

o e-

On si può elegger nessimo per Mag giore, che non sia stato per cinque anni Professo in questa Congregatione, e se non sarà stato Priore, ò Visitatore, eccetto in caso di gra necessità: Non può essere alcuno

Maggiore continuamente, più che per quattro anni.

2 I Visitatori non possono durare più che per due anni, nè possono essere eletti, se non saranno stati Professi per quattro anni, eccetto ancora in caso di necessità.

3 Tanto il Maggiore, quanto i Visitatori, durante il loro vstitio, non possono esser Priori di alcun luogo.

4 Il Maggiore, e Visitatori ciascuno di loro, hà da esser di dinersa Natione.

5 Il Procurator di Roma, non potrà essere di quella Natione, della quale sarà il Maggiore.

6 Nessuno può essere eletto per Priore, se non sarà stato Professo quattro anni nella Congregatione, eccetto in caso di necessità, che all'hora il Capitolo potrà dispensare, & anco giudicare la qualità del caso: il che anco può giudicare, quando per necessità vorrà, che il Padre Maggiore, sia eletto prima delli cinque anni di Professione, ò il Visitatore prima delli quattro.

7 Nef-

8 Nessuno può esser Prelato più che per sei anni continui, intendendosi per Prelatura ogni Vstitio, che habbia voce nel Capitolo Generale: E dopo detti sei anni di Prelatura, doueranno vacare in ogni modo per due anni continui da qualfinoglia Prelatura : dichiarando che manco tempo di vacanza fra li sei, non sà caso,nè si numera. Intendendosi esser finiti li due anni da vn Capitolo all'altro, e quando gli mancassero due, ò tre mesi, se gli possa dispensare dal Capitolo Generale, ò Dieta, e infra anno dal Tribunale.

9 Ogni Natione douerà almeno hauer tanti Priori, quanti Eremi hà ; ma quella Natione che hauerà il Procuratore Generale, potrà hauere vn Prior meno degli Eremi che hà, eccettuato l'Eremo di Vienna, il Priore del quale possa essere d'ogni Natione.

10 Le Nationi della nostra Congregatione sono vua lo Stato della Chiesa: L'altra la Lombardia, ò Dominio di Venetia: L'altra il Regno di Napoli: L'altra de i Polacchi,e Vienna.

11 Chi farà stato suggitiuo, ouero Apostata per più di vn mele,non può esser Prelato,se non sarà dispensato dal Capitolo Generale dopo otto anni come si è detto nel suo luogo.

12 Chi non hauerà portato il Libro de'conti del suo Eremo à Capitolo:per quell'anno non potrà esser'eletto Prelato. Di più non potrà esser

Prio-

trà

nel

tri

di

ob

gi

cai

gi

n

f

lo

#### delle Costit. Eremit. 271

Priore, chi per ordinaria indispositione non po-

trà fare la vita commune.

re-

es'

ma

· fei

le:

no

da

1100

nu-

lue,

olo

anti

che

e vil

1'E-

sere

nes

om-

gno

fata

non

ot-

011-

non

esser

)~

13 In fine si aunertono gli Elettori, che così nell'elettione de'Difinitori, come de' Priori. & altri Prelati, non basta per sodisfare al loro obligo di elegger quello, che giudicano buono; ma sono obligati di elegger quelli, che in loro coscienza giudicano migliori, e facendo altrimente, peccano mortalmente, benche non hauessero dato il giuramento di eleggere i migliori.

# Della riforma de Luoghi, e del fare le Famiglie. Cap. XI.

Opo l'elettione de'Prelati, fegue l'ordinare le Famiglie de'luoghi, e deputare i Frati à i luoghi loro come sarà conueniente, ò necessario: Ma sopra tutto si deue auuertire, che non si sacciano mutatio-

ni di Frati da luogo à luogo; senza cagione, egran necessità, e massimamente da'luoghi lontani, ò se essi se ne stiano quieti: Perche la troppo facile, e frequente mutatione d'Eremiti, non su lodata giamai, percioche partorisce molti mali; e per questo non deue darsi orecchio à certi incostanti, e istabili, che non vorrebbero far'altro mai, che andar vagando da vn'Eremo, all'altro; ma più tosto bisogna esortarli, e sforzarli anco à fermarsi.

2 E se ad alcuno per mutatione, ò per altro nego-

negotio gli conuerrà far viaggio, sia obligato portar lettere dimissorie del Padre Priore, altrimente non habbia ricetto ne i nostri luoghi, sono per vna notte; se però non sosse Padre di tal qualità, che rimuouesse ogni dubbio, che potesse hauersi di lui.

3 Habbiano in oltre l'occhio i Difinitori nel far delle Famiglie, alle facoltà del viuere di ciafcun luogo, & alle commodità delle habitationi; accioche i luoghi non fiano grauati oltre il poter loro, & i Frati venghino à patire; E nelle collocationi delle Famiglie, fi osserui l'vgualità, senza grauare alcuno, dicendo la Scrittura: Non fare altrui, quello che non vuoi per te: Et i Priori accettino patientemente quei Frati, che saranno loro consegnati, se però non haueranno qualche ragione in contrario; sapendo ogn'vno, che quel che fanno i Superiori (massimamente con configlio) si sà da Dio stesso, e così si prouede all'anime opportunamente.

# Della conclusione, e publicatione del Capitolo. Cap. XII.



Pedito tutto quello, che appartiene al Capitolo, eleggeranno i Padri i Vifitatori, che douranno vifitare il luogo della refidenza del Padre Maggiore, e de'Vifitatori, i quali lo vifiteranno prima del

Capitolo Generale, ò della Dieta.

2 Do-

r

r

2 Dopo si riuegghino tutti gli Atti Capitolari, leggendoli lo Scriba, & ascoltandoli attentamente gli altri;e qui si emendino,e corregghino; aggiungendo, e minuendo, fecondo parerà a'Difinitori, e particolarmente fi segnino quelle cose, che i Padri vogliono, che siano segrete, ac-

cioche non venghino à publicarsi.

3 Si riserbino poi i Difinitori per tre giorni l'autorità dopo letta la tauola, accioche, ò tutti, ò la maggior parte di essi, ritrouandosi nel medesimo luogo,possino elsercitar l'autorità loro in quello, che sarà bisogno; ma non però riuocare cosa alcuna già stabilita, e se alcuno di essi vscirà fuori de i termini del luogo, perda l'autorità: Ne i quali tre giorni i Padri Difinitori precederanno à tutti i Prelati,& anco al Padre Maggiore nel Difinitorio, fuori del quale il Padre Maggiore precederà à'Difinitori.

4 Riuedute che saranno le cose stabilite dal Capitolo, si scriuino al Libro degli Atti distinte, & ordinataméte con buona mano dal detto Scriba, oucro da altri, purche esso di propria mano si sottoscrina. E la mattina seguente si celebri la Messa con l'Oratione, Deus, qui nos à saculi vanitate, & c. e dopo Nona finita l' Oratione ordinaria, al suono della Campanella, tutti gli Eremiti si congreghino nel Capitolo delle Colpe.

5 Done sedendo tutti i Padri, il P. Presidente deue esortarli con breue sermone alla vera, e prota Vbbidienza, & ad accettare ogni vno la sua Croce, e portarla patientemente: E finito che ha-

nerà

o via del tori,

rtie-

i Pa-

gato

Itri-

fe , i ral

teffe

i nel

ciaonis

po-

colfen-

fare

i ac-

010-

che

quel con-

all'a-

a del

0-

nerà di dire, si lenarà in piedi lo Scriba,e stando innanzi all'Altare, douerà legger có alta, & intelligibil voce, come Notario gli Atti, e Decreti de i Padri, da quelli in poi, che denono tenersi segreti.

do

dr

aı

Ve

ta

g

lu

tr

fe

fe

u

ti

6 E finita questa publicatione, il Padre Maggiore piglierà il suo suogo, & intuoni il Te Deum laudamus, e cantato, che sarà, potra soggiungere di più questo, che gli parerà con vna vniuersale ammonitione per l'intiera osseruanza dell' ordinationi fatte in Capitolo, e denuntierà, tanto à Presati, quanto à sudditi, che in termine di tregiorni si spedischino, e si mettino in viaggio per andare à i suoghi della soro Vbbidienza. Prohibirà ancora, che nessuno senza sicenza, e consenso del Priore del medesimo suogo, possa di quini portar via cosa alcuna.

7 Oltre à questo si ordina, che ciascun Priore porti seco la copia di tutti gli Atti, e Decreti spettanti al sino luogo, & alla commune osseruanza, e publicatela prima alla sua Famiglia, la deseriua nel Libro del suo Eremo. Et il Priore, onero in sua assenza, il primo in Dignità, ouero Prosesso di quel luogo, e Famiglia, che sarà presente, che tralascierà di pigliare detta copia, e rescriuerla come di sopra, debba digiunare vn giorno in pane, & acqua, & inginocchioni dichi vna volta i sette Salmi Penitentiali, con le Letanie, & Orazioni.

8 Dato cópimento alla celebratione del Capitolo, si rendino le Borie dal Depositario alli Priori (cioè à ciascheduno la Borsa del luogo doue done è fatto Priore; ma ciò con saputa del Padre Presidente, il quale deputerà persona che assista, accioche il tutto passi con buon'ordine, annertendo che, sì come tutti i Priori, che sono venuti à Capitolo, hanno portato il loro viatico, tanto per l'accesso, quanto per il ritorno, così ogni vno deue hauere danaro, che lo conduca al luogo,doue è destinato. E perche questo succeda ordinatamente, à quelli, che per vacanza, ò per altro rispetto restano senza Prelatura, debbano esfer consegnate le Borse di quei suoghi per quali sono state fatte Prelature nuoue, cioè che non erano del corpo del Capitolo, perche à questi tali deue esser dato il viatico dal luogo, doue si ritrouano di Famiglia, il che s'intende anco del Maggiore, ò Vilitatori, e le alcuna Borsa non hauesse danaro sussiciente, per il ritorno, debba supplire l'Eremo, dal quale è presa, e se ve ne sia di vantaggio, debba al medelimo Eremo esser restituito l'auanzo.

### Dell'autorità de i Padri Maggiore, e Visitatori. Cap. XIII.



el-

ci

ti.

5-

16973

ere

ale

di-

à

وع

pcr

hi-

en-

iui

rio-

reti

ande-

oue-

Proente,

cri-

rno

vol-

0.

Ca-

2111

1090

ue

Nfra anno il Padre Maggiore con i Visitatori fanno il commune supremo Tribunale della Religione: Et in tutti gli Eremi, ouero luoghi della Congregatione hanno quella medesima autorità, che al suo

tempo suole hauere il Capitolo Generale, eccet-

S 2

tuando

enando però quelle cose, che in queste Costitutioni, ò per altre difinitioni, e dichiarationi sono state espressamente riserbate allo stesso Capitolo.

2 Il Padre Maggiore solo, non può disporre delle cose de' luoghi (nè meno di quello done el risiede) in preginditio de' Priori, ne intrometters nel gouerno di Cala, ouero nel Sabbato ascoltare le colpe de'Frati:Potra nondimeno fare alli Priori,& à sudditi insieme,& à ciascheduno di loro le debite correttioni,tanto generali, quanto particolari, sempre che gli parerà necessario, come anco minuire,e rimetter le penitenze di qualunque forte tassate infra l'anno, ò da Prelati, ò dalle Costitutioni ( purche li penitenti humilmente lo richiedino ) secondo gli parerà espediente per la falute dell'anime; & il medesimo potranno fare nell'atto della Visita i Padri Visitatori, ma nonin altro tempo.

3 Sarà anco cura del Padre Maggiore far ofseruare gli ordini del Capitolo Generale, e medesimamente mantenere l'antiche consuetudini,e buoni costumi della Religione, il che doueranno ancora adempire i Priori nelle loro giurisdittioni, altrimente ne sia grauata la coscienza di essi.

4 Il Padre Maggiore con i Visitatori, possono in ogni luogo, e tempo correggere, e punire ciascun Frate, & anco Prelato à loro arbitrio, e visitare i luoghi, e le persone, quando, e done gli piacera, e medesimamente mutare i Frati di luogo à luogo, e fare ogni altra cosa, che gli parerà vtile delle persone, e de i luoghi. Ma le mutations

fifac-

delle Costit. Eremit. 277

stracciano di rado, ò non mai, se non vi si considera il pericolo dell' anima ouero qualche vr-

gente necessità.

s Se alcun Prelato (il che Dio non voglia), farà conuinto di esser dispregiatore de' Precetti di Dio, ouero di santa Chiesa, ò della Regola, ò Costitutioni, ò dell'ordini, e difinitioni del Capitolo Generale, ò della santa Vbbidienza, sia depostore se sarà corruttore de i Religiosi costumi, ò negligente in modo, che ne possa succedere grane scandalo, ò ruina del luogo del suo Priorato, deue essere ammonito in due, ò tre termini assegnategli dal Padre Maggiore, che desista, e si emendi e non si emendando, sia depostore se fusse il Maggiore, che si douesse deporre, i Visitatori deuono vsare à lui i medesimi termini.

6 In ogni caso di depositione, ò di creatione di nuouo Maggiore per morte, ò per altro accidente: i Visitatori deuono chiamare quattro altri Prelati, con li quali procedano alla depositione, ò elettione canonicamente nel modo, che si nomina, & elegge il Maggiore nel Capitolo Generale: e nel tempo che nou vi sarà Maggiore, i Visitatori sinpplischino in suo luogo nell'ammini-

Aratione.

7 Ma alla depositione, à creatione di vn Visitatore, à altro Prelato, basta che siano cinque, sì che se dourà eleggersi di nuono vn Priore, il Padre. Maggiore, e Visitatori doneranno chiamave due Prelati di quella natione done si tronano à fare tal elettione, sì che siano cinque: ma per l'elettio-

S 3

ne,

unire rio, e ne gli luoarerà ationi

hicu-

ono rolo.

orre

re el

tterli

rio-

ro le

arti-

ngue

alle

te lo

per la

fare

on

r of-

me-

anno

ttio-

effi. ofsa-

8 Il Padre Maggiore, insieme con i Visitatori potrà tanto nell'atto della Visita, come in altro tempo, dichiarare ogni dubbio di momento intorno al culto diuino, e cerimonie, ancorche nascesse dalle Costitutioni ouero dichiarationi fatte da'Padri Difinitori Ma i dubbij di poco momento li possa dichiarare il Padre Maggiore solo & anco i Visitatori (questi però nell'atto della Visita.) E nel medesimo modo i Priori potranno dichiarare i dubbij leggieri, che possono occorrere ma non però quelli d'importanza; se bene tanto il Padre Maggiore, come i Visitatori,& i Priori haueranno autorità di dichiarare, se i dubbij siano importanti, ò leggieri, & alla loro dichiaratione douerassi quietare ogni vno: Li quali se non haueranno dichiararo bene, doueranno soggiacere al giudicio del Capitolo Generale.

9 In oltre tutti li negotij grani della Congregatione,e casi che occorreranno fra l'anno, si riportino al Padre Maggiore, à cui si conuiene la speditione di essi, intieme con i Padri Visitatori, con li quali ancora in atto di Visita i Priori conferifchino le cole grani, che occorrono.

10 Debbano i Vititatori ogn'anno infallibilmente, se non saranno impediti da qualche graue necessità, haunto il consenso dal Padre Maggiore, visitare tutta la nostra Congregacione in Italia: e perche in Polonia, & in Germania non si puole andare ogn'anno, ma solo quando si stimerà necessario, si proueda però ò dal Capitolo Generale, ò dalla Dieta, ò dal Padre Maggiore, e Visitatori, accioche ogn'anno, se si può, siano anch'essi visitati, e se alcuno si sentirà aggrauato dalli Visitatori Generali, habbia il suo ricorso al Padre Maggiore, ò al Capitolo Generale, ò alla Dieta, e se da i Visitatori delegati al Tribunale.

min-

ero

1¢-

ori

tro

111-

12-

31-

10-

fo-

ella

an-

OC-

be-

1,8

fe i

oro

: I.1

ue-

Ge-

on-

o, fi

ne la

tori

con-

ibil-

gra-

odel Padre Maggiore visiteranno gli Eremi della Congregatione, riterranno la medesima autorità, che sogliono hauere insieme con il Padre Maggiore; ma non possono visitare quel luogo done essi rissedono. E se mentre saranno in Visita occorrerà qualche cosa ardua, e difficile, piglino sempre il parere del Padre Maggiore; e se sarà possibile, & il caso patischi dilatione, n'aspettino il parer suo prima che vi facciano decisione alcuna.

12 Potrà il Padre Maggiore sempre che vuole, andare con i Visitatori alla Visita della Religione, ma non mancherà di sarlo ogni terzo, ò quarto anno. Chi pro tempore sarà Maggiore, eche vorrà sare qualche Visita particolare, potrà menare seco due Visitatori à sua elettione.

13 Non s'ingerischino i Visitatori in verunmodo nell'amministratione del luogo, oue si troueranno in Visita; ne à loro sia lecito accettar la

\$ 4

rinun-

tierà il fuo Priorato.

14 L'autorità de'Visitatori è commune tra esfi due, quando sono in Visita in modo tale, che l' vno senza l'altro non possa estercitare la sua giurisdittione in luogo alcuno, se però dal Maggiore non gli sarà ordinato di visitare qualche luogo, ò di fare altra cosa. Et in questo caso, il Visitatore mandato con vn altro Sacerdote assegnatogli in compagnia dal Padre Maggiore habbia l'intiera, e piena autorità (se però non gli sarà limitata) che hanno il Padre Maggiore, e l'altro Visitatore insieme in constante de l'altro

do della Congregatione, cominciando dalli Padri Prelati, è Superiori, e successiva dalli primi di Professione. E nel visitare l'Officine, e Celle, tanto del Priore, quanto di altro Frate, sia sempre presente detto Padre Priore. E non manchino in modo veruno di riuedere i Libri de conti, particolarmente per farne relatione alla Dieta.

16 Quando i Visitatori partiranno per la Visita, doueranno tutti insieme con il Padre Maggiore, eleggere due Vicevisitatori, i quali mentre loro sono suori, possino insieme con il Padre Maggiore, spedire i negoti con piena autorità. E perche è stata antica consuetudine di eleggere à questo effetto i primi Padri in dignità costituiti, o più antichi di Professione, che restano in Casa: però si osterui il medesimo per l'anuenire, se però si

però non fosse giudicato douersi fare altrimente, per qualche giusta, & importante causa, e conmatura consideratione; quali Vicevisitatori, subito che ritorneranno li due Visitatori Generali,

perderanno l'autorità.

Par

un-

a ef-

he E

gill>

gior

luq:

Villy

ina-

0017

à li-

ltro

mo-

Pa-

ni di

tan-

ore

o in

arti-

a.Vi-

Magientre dredrepritaggere lituin Cae, se

erò

17 Li Visitatori ancora deuono visitare (oltre gli Eremi, e luoghi) i Benesicij curati, e non curati, e prouedere à quello, che vi sarà di bisogno, e gli ordini, e decreti, che si faranno da loro in atto di Visita per ciascun luogo, siano registrati in vn Libro particolare, & i Visitatori porteranno copia di essi al seguente Capitolo Generale: Quali ordini s'intendino hauer vigore sempremai, sinche dal Capitolo Generale, ò da altri Visitatori sussegnationi in Visita, non venghino riuocati, & i Visitatori medesimi, ò altri che saranno pro tempore s'informeranno, se siano stati osferuati.

18 Li Visitatori deputati à visitare il luogo della residenza del Padre Maggiore, e de'Visitatori, non vi debbono andare, nè vi esercitino giurisdittione alcuna, sin dopo Pasqua, se però nonfaranno chiamati dal Padre Maggiore, e così a-

uanti la Dieta proportionatamente.

De!

#### Del pigliar nuoui luoghi. Cap. XIV.



E farà offerto alcun nuovo luogo alla Congregatione, si douerà accettare, se non hauera qualità repugnanti all' Istituto Eremitico; ne si possino repudiare, tanto i luoghi offerti, quanto gli accettati, se non,

per voti segreti della maggior parte de Vocali, che saranno concorsi al Capitolo Generale. Si potrà ancora cercare d'hauer nuoui luoghi, quado (essendo cresciuta la moltitudine degli Eremiti, i luoghi nostri non fossero capaci.

2 L'accettar nuoui luoghi, spetta al Capitolo Generale, con questo però, che non si debbaaccettar luogo alcuno, nel quale non possino efsere alimentati, e gouernati dodici Eremiti, secondo il Decreto di Gregorio XV.E nel pigliar nuoui luoghi, si deue hauer cossideratione à molte cose;e principalmente al sito, & alla solitudine, se possono adattarsi secondo l' Eremitica vsanza. Deuono detti luoghi hauer la faccia verso Mezzogiorno, & Oriente, non già à Settentrione. Habbiano le Selue grandi, e folte, & abbondanza d'acqua. Sarà anco molto à proposito, se il sito del luogo dacà qualche mostra di dinotione, e se è posto tra persone sedeli, e dinote: ma se non possono hauer tutte queste conditioni, non manchino le principali, e necessarie.

## Conclusione, e confermatione delle Costitutioni. Cap. XV.



go

ac-

pti-

èfi

ghi

ni,

Si

ıãre-

0-

ef-

fe-

iar

01-

di-

V-

rso

ne.

122

ito

e fe

12

n-

Rdinate già le presenti Costitutioni, per maggior loro fermezza, evigore, commandino i Padri Disinitori di commune consenso con i Padri Vocali, che tutte le Costitutioni, che in questo Libro appa-

riscono descritte, siano perpetue, e si osseruino sedelmente, & inniolabilmente, insieme con la Regola del nostro santissimo Padre Benedetto, da tutti gli altri Eremiti della nostra Congrega-

tione presenti, e suturi perpetuamente.

2 Quali Costitutioni, nè in tutto, nè in parte si potranno mai riuocare, mutare, ò alterare, eccetto se per due Capitoli continui non saranno riuocate, mutate, ò alterate con tutti li sussiragii, ouero per tre Capitoli continui con la maggior parte de voti sauorenoli. Ma l'ordinationi Capitolari, cioè Atti Capitolari appartenenti alla commune osseruanza, che sogsiono farsi da i Dissinitori del Capitolo Generale, dopo che saranno vna volta legittimamente satte, e consermate nel modo detto di sopra al suo luogo, non si potranno nè anco esse annullare ò cassare, se non per due segueti Capitoli, come già si è detto al Cap. V.

## Forma di vestire i Nouity. Cap.XVI.



Mmesso che sarà dopo la proua di quaranta giorni il Nouitio all'Habito, se gli darà per mano del Superiore in giorno che sia, se si può, testiuo, nel quale al detto Superio-

re dopo l'Offertorio della Messa Conuentuale,& il Maestro presenti detto Nouitio innanzi all'Alcare, instrutto di quello, che hauerà da dire,e fare, e porti sotto il Tonichino, che donerà essergli messo, prima fattagli ancora la Corona, se è Chierico, al quale genuflesso, e con le mani giunte, rinolto il Sacerdote dirà. Che dimanda la carità vostra ? Et egli donerà rispondere con altavoce : Dimando humilissimamente la milericordia di Dio,e l' Habito della santa vostra Religione Eremirica Regolare: Et il Sacerdote foggiunghi: Hauete voi figliuolo piena informatione della forma, e modo della vita nostra, fecondo il tenor della Regola, e Cossitutioni, e quanto è austera, e difficile, alla quale forsi potrete à pena resistere? Et il Nouitio rispondi: Reuerendo Padre,io sono benissimo informato, & hò pienamente considerato il tutto, & ancorche mi conosca debole à tanta impresa, confido tuttauia nella gratia di Dio onnipotente, & hò speranza nell'aiuto di esso, e nelle vostre orationi, di potere arriuare al colmo di questa vostra sanza vita, e durarui fino alla morte, come hanno fat-

to gli altri, che vi hanno perseuerato sino al fine: Onde vi prego per l'amor di Dio, à non vi sdegnare di concedermi il santo Habito vostro, pregando nostro Signore Dio, che per sua pietà, es milericordia mi presti gratia di esseguir questa. mia buona volotà, & adempire questo mio buon desiderio: Et all'hora concluda il Sacerdote dicendo: Siani concesso, secondo la fede e la dimanda vostra, e la gratia di Dio sia sempre in vostro aiuto: E dopoi incominci il Salmo 50. Miserere mei Deus &c. dicendolo insieme con il Maestro da vna parte, & il Choro legna dall'altra sino al fine, con il Gloria Patri, e poi Kyrie eleison &c. Ostende nobis Domine misericordiam tuam crc. Esto ei Domine turris fortitudinis & c. Nibil proficiat inimicus in eo, Jc. Mitte ei Domine auxilium de Sancto &c. Domine exaudi orationem &c. Dominus vobiscum &c.& il Choro faccia le risposte; e finito questo, il Sacerdote dichi l'Oratione, Deus indulgentia Pater &c. come nell'originale latino. E finito queste Orationi, il Sacerdote, & il Maestro dichino inginocchioni infino al fine l'Hinno, Veni Creator Spiritus &c. Et il Choro rispondi à vicenda. E dopoi il Sacerdote spogli il Nouitio, dicendo. Exuat te Dominus veterem hominem cum attibus suis: lenandogii all'hora tutti i suoi habiti secolareschi, e vestendolo del nostro Habito, dichi: Induat te Dominus nouum hominem Ge.& il Choro reiteri sempre le medesime parole. E poi il Sacerdote dichi queste Orationi, Domine Icsu Christe & c.con l'altre due, come nell'originale latino.

a di Ha-Susuò,

Alfaser-

fe è iun-

lta-

Re-

, ie-

euek hò

e mi uttafpe-

ni,di fan-

to

tino. E fatto tutto questo, si asperghi il Nouitio d'Acqua benedetta, dicendo, Asperges me &c. egli si muti il nome, ponedoglilo di qualche Santo, ouero di qualche altro buono Eremita delli nostri già morto. Auuerrendo, se si può commodamente, che non vi sia altro di quel nome.

2 E finalmente soggiunghi il sacerdote qualche breue esortatione per accendere tanto più il Nouitio a pigliare animosamente la strada della persettione, & a seguirla con perseueranza, & in fine gli dia la Benedittione, dicendo, Benedittio Dei omnipotentis. Pa \* tris & Fi \* lij & Spiritus \* santti descendat super te, & maneat semper tecum. Amen. e di qui lo riduchi il Maestro al suo luogo, e le sue spoglie, e ciò che vi è di suo, si mettino nella Dispensa commune, doue si conseruino sino al tenspo della Prosessione.

#### Forma di fare la Professione degli Eremiti nostri. Cap. XVII.



Inito il tempo della prona del Nouiriato, & ammesso il Nouitio dal Capitolo à far la Professione; fatta che hauerà la Contessione generale, nel giorno che douerà far Professione, il Superiore doura ce-

lebrare la Messa Conuentuale, nella quale si presentera il Nouitio; e finito l'Offertorio, il Nouitio già presentato auanti all'Altare, stando con il capo scoperto, legghi con alta, & intelligibil voce de

fe.

C

fa

Cta

S.

q

fe

12

delle Costit. Eremit. 287

la sua Prosessione scritta prima da lui nel Libro delle Prosessioni, onero da altri à richiesta di esso, se egli non saprà scrinere. E sarà la sorma di detta Prosessione commune à tutti, tanto Sacerdori, e Chierici, quanto ancora Laici, se bene hauessero fatta Prosessione in altre Religioni.

# Forma della Professione.

Jo, N. prometto la stabilità mia in questa Cogregatione degli Eremiti Camaldolesi, e la conversione de'mie i costumi, Vbbidienza, Pouertà e Castità, secondo la Regola del Padre nostro S. Benedetto, e Costitutioni della detta Congregatione, all'Altissimo, & onnipotente Dio, & à tutti i Santi, e specialmente à quelli le cui Reliquie sono in questa Chiesa, & à i legittimi Superiori dell'istessa Congregatione à di .... del mese. L'anno...

2 E subito letta come di sopra, il Profitente la metta sopra l'Altare nel corno dell'Epistola, e la sermi di sua mano, e se non sà scriuere la segni con il segno della Croce in mezzo, e si sottoscriueranno ancora due Testimonii; lasciando poi detto Libretto sopra l'Altare, il Sagrestano lo conserui in Sagrestia: Et il Professo baciato l'Altare, se ne ritorni auanti à quello, doue inginocchiato, e con le mani giunte dichi con voce alquanto alta, Padri miei pregate per me. Et all'hora il Sacerdote douerà pregare in questo modo, Oremus fratres carissimi, ve quod ore frater iste

pro-

anelli

10-

ialii il ella

tio iriiper fuo net-

rui-

Nodal fatgei far

oreon ii

2

professis est, opere feliciter compleat, auxiliante Domino nostro Iesu Christo &c. e leuatosi quini in piedi il Professo, alzando le mani nel principio,e giungendole in fine, inginocchiandoli, dichi tre volte. Suscipe me Domine secundum eloquium tuum, or viuam, or no confundas me ab expectatione mea. Et il Choro replicherà il medelimo: il Professo feguirà il Gloria Patri & c.& il Choro risponderà, Sicut erat &c. Dopoi il Sacerdote benedirà il Cingolo nuono preparato dal Sagrestano inun bacile, dicendo quest' Oratione, cioè, Domine Deus bonarum virtutum dator &c. vt in originali. Et aspergerà con l'Acqua benedetta, & incenserà il detto Cingolo nuouo, & il Professo insieme, e leuandogli il Cingolo vecchio dichi, Exuat te Dominus veterom hominem cum actibus suis. E cin gendolo del nuono, soggiunga, Induat, & pracinzat te Dominus nouum hominem, qui secundum Deum creatus est in institia, & sanctitate veritatis. Et il Choro ripeterà le medesime parole; & il Sacerdote foggiungerà, Kyrie eleison &c. Pater noster &c. Et ne nos &c. Saluum fac seruum tuum &c. Oftende ei Domine misericordiam tuam &c. Esto ei Domine turris fortitudinis &c. Nihil proficiat inimicus in eo &c. Mitte ei Domine auxilium de sancto &c. Domine exaudi orationem meam &c. Dominus vobiscum &c. con le risposte da farsi dal Choro; e segua le seguenti Orationi, cioè, Omnipotens sempiterne Deus &c.vt in originali.

2 Finite le Orationi, il Sacerdote intuonerà il Te Deum laudamus & c. quale canteranno vi-

Dos

111

o,oiq

ni tre

1614m,

mea.

fello

onde-

edirà

in

mine

inali:

enfe-

ieme,

eat te

cin

pra-

idum

tatis.

; & il

Pater

thum

Orc.

pro-

lium

Jac.

farsi

cioe,

ıli.

nera

O VI-

n-

cendenolmente, e con vn poco di pausa, l'vno, e l'altro Choro. In questo mentre il nuouamente Professo anderà à prosternersi sopra vn panno negro, riuolto però in fianco sopra il lato destro, e con il capo sopra vn cuscino, se gli porrà sopra vn'altro panno negro, che lo copra tutto con due candele accese di tre oncie, l'vna al capo, e l'altra alli piedi, & iui offerendosi tutto à Dio, pregherà per tutto il Mondo. E finito di cantare il Te Deum laudamus, &c. in Choro, il Sacerdote stando in piedi, e riuolto verso il Professo, dirà, surge qui dormis, & exurge à mortuis, & illuminabit te Christus: e tolto via di sopra il Protesso il panno negro, esso si leuerà in piedi, e si presenterà auanti l'Altare inginocchiato sopra il primo scalino, & il Sacerdote lo benedirà, dicendo, Benedictio Dei Patris omnipotentis, &c. e breuemente l' esorterà all' osseruanza di quanto hà promesso à Dio,& alla perseueranza. E finalmente, accioche conosca di ester fatto per la Professione, membro della Religione, il Sacerdote l'abbraccierà,dandogli il bacio della pace, come faranno parimente tutti gli altri Sacerdoti, e Fratelli Professi, secondo il grado, e Professione loro, pregandogli dal Signore Iddio perseueranza, con queste parole, Dominus custodiat introitum tuum, & exitum tuum, ex hoc nunc, & vfauc in faculum, & c. Et il nuono Professo rispondera, Orate Deum pro me: il che fatto da tutti, il Professo vada al suo luogo, & il Sacerdote finita la Messa, se ne torni in Sagrestia. T Cum

Cum autem ficut eadem expositio subiungebat, prefati exponentes Constitutiones huiusmodi quo sirmius subsistant, & seruentur exactius, Apostolicæ Confirmationis robore communiri summopere desiderent : Nos specialem ipsis exponentibus gratiam facere volentes, & eorum fingulares personas à quibusuis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, alijsq. Ecclesiasticis sententijs, censuris, & pœnis à iure vel ab homine quauis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatæ existut ad effectum præsentium dumtaxat consequendum harum serie absoluentes, & absolutas fore censentes, supplicationibus eoru nomine Nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de memoratorum Cardinalium confilio, omnes, & fingulas Constitutiones præinsertas auctoritate Apostolica tenore presentium confirmamus, & approbamus, illisque inuiolabilis Apostolicæ firmitatis robur adijcimus, ac omnes, & fingulos Iuris, & facti defe-Aus, si qui desuper quomodolibet interuenerint, supplemus. Decernentes easdem præsentes litteras, omnesque, & singulas

Con-

n

r.

n

Papa IX.

Constitutiones præinsertas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suofque plenarios, & integros effectus fortiri, & obtinere, ac illis ad quos spectat, & pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus, & per omnia plenissimè suffragari, & ab illis respectiue inuiolabiliter obseruari, sicque in præmissis per quoscumque Iudices Ordinarios, & Delegatos, etiam. Causaru Palatij Apostolici Auditores iudicari,& definiri debere;ac irritum,& inane si secus super his à quoqua quanis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ac quatenus opus fit dictæ Congregationis Montis Coronæ, einsque Eremorum, & Domorum Regularium quarum vis etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quanis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus, priuilegijs quoque indultis,& litteris Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis,cofirmatis,& innouatis. Quibus omnibus, & singulis illorum tenores præsentibus pro plene, & sufficienter expressis, & insertis T 2 ha-

eferer-

ub-

tio-

, 80

na-

dc-

nti-

fin-

mi-

jsq.

enis

vel

110

ım-

fol-

oli-

hoc

ra-

fin-

ori-

fir-

bi-

us,

em

habentes, illis aliàs in suo robore permansuris ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expressè derogamus, cæterisque contrarijs, quibuscumque. Volumus autem, vt earumdem præsentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius Notarij publici subscriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus fides in iudicio, & extra adhibeatur, quæ præsentibus ipsis adhiberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ. Datum Romæ apud S. Mariam Maiorem sub Annulo Piscatoris die vigesima septima Septembris 1669. Pontificatus Nostri anno tertio.

I. G. Slusius.

Confirmatio Indultorum, seù Priuslegiorum, ac Indulgentiarum, nec non Statuti, siue Decreti Capituli Generalis, ac extensio Constitutionis fel. rec. Clementis Papa VIII. qua incipit Ambitiosam ad Eremitas Camaldulenses Montis Corona.

# CLEMENS PAPANONVS

AD PERPETVAM REI MEMORIAM.

X iniuncto Nobis diuinitus, meritis licet imparibus, Apostolicæ seruitutis officio, ad ea libéter intendimus, per quæ selici Congregationum quarumlibet, præsertim Eremitarum Camaldulensium Montis Coronæ successui, & Religiosorum in ea Altissimo samulantium quieti, spiritualique consolationi prouidetur, ac vt Priuilegia, Indulta, & Indulgentiæ per Romanos Pontisces Prædecessores Nostros eis concessa, eò sirmiùs illibata persistant, quo sæpius suerunt Apostolica auctoritate munita Nostræ consirmationis robur, pro-

T 3

nt

7-

per-

hac

de-

bulcm\_

feu

uius

per-

800

s adnfæ .

orem epti-

Ostri

45.

ut in Domino conspicimus, salubriter expedire: Cum ficut accepimus Camaldulensis Ordo in summa puritatis, & deuotionis perfectione, cum bonæ famæ, & virtutum\_ odore ad ædificationem militantis Ecclesiæ, cooperante Domino, per longam annorum feriem, ac exemplari Religiosorum suorum vita, & fanctimonia semper Aoruerit, & Aoreat, nihilominus, postquam fel. rec. Vrbanus Papa VIII. Prædecessor Noster Eremű Camaldulensem Hetruriæ, sine Provinciæ Aretinæ, ac Congregationem Montis Coronæ Ordinis Camaldulensis Perusinæ, seu nullius Diœcesis earumque respectiuè Eremos, Monasteria, membra, & alia regularia loca ab eis quomodolibet dependentia, inuicem perpetuò vniuerat, incorporauerat, ac in vnam folummodo Congregationem Eremitarum Camaldulensium nuncupandam erexerat,& instituerat, itaut Camaldu-Iensis Hetruriæ Eremus totius Congregationis esset caput, ac vlterius vnionem, & incorporationem, aliàs de Camaldulensi Eremo in Montibus propè Taurinensem Cinitatem sita, vnà cum omnibus alis Eremis, & locis, ab ea dependentibus, sine ad illam

quo-

qt

110

E

ri

lo

D

8

Sa

de

N

di

li

di

C

n

fe

q

VI

n

n

ti

Papa IX.

295

quomodolibet spectantibus, supradictæ Cogregationi Montis Coronæ factas approbauerat, & confirmauerat, inter dilectos filios Eremitas Camaldulenses Nationis Hetruriæ Sacræ Eremi nuncupatos, ex vna, ac illos Nationum Status Nostri Ecclesiastici, Dominij Veneti, Regni Neapolis, Polonia, & Germaniæ, qui olim sub Congregatione Sacræ Eremi Montis Coronæ comprehendebantur, ex altera, ac illos Pedemontanæ Nationis, ex reliqua partibus variæ lites,& diffentiones exortæ fuerint, Nos ob peculiarem, quem erga hunc Eremitarum Ordinem gerimus affectum, considerantes, nullum aptius remedium adhiberi potuisse, ad consequendam animorum quietem, & firmiorem charitatem, quam dictas Nationes separare,& reducere ad formam regiminis, quo gubernabantur, ante illarum vnionem, vt præfertur factam: Propterea, dictas vnionem, & incorporationem dictæ Eremi Camaldulensis Herruriæ, sine Proninciæ Aretinæ prædictæ, ac Congregationis Montis Coronæ, earumque respectiuæ Eremorum, & aliorum Regularium locorum, ad inuicem, sic, vt præfertur à prædicto Vrbano Præ-

exlenonis

fiæ, rum rum

florbaemű nciæ

Cofeu

Eulatia,

rat, iem

anduga-

, & Ci-

nis,

Prædecessore vnitorum, nec non aliam vnionem, siue incorporationem prædictæ Eremi Camaldulenfis in Taurini Montibus vt præfertur sitæ, vna cum eis dependentibus, & annexis ad prædictam Congregationem Montis Corona, ab eodem Vrbano Prædecessore, etiam vt præfertur confirmatam reuocanimus, dissoluimus, & annullauimus, iuribusque, & effectu, penitus, & omninò euacuauimus, ac Nationes prædictas ab inuicem separauimus, easque ad formam regiminis, quo, antea dictas vniones respectinè gubernabantur reduximus, prout in-Nostris litteris, in forma Breuis sub Datum 24. Octobris anno Domini 1667. Pontificatus Nostri anno primo, plenius contineturssubinde Nos Constitutionem à præmemorato Vrbano Prædecessore Nostrossuper translatione Eremitarum, de vna Prouincia, fine Natione ad alteram Provinciam, seù Nationem, iuxta formam, ab eodem Vrbano Prædecessore præscriptam, reuocauimus cassauimus, ac similiter annullauimus, prout in alijs Nostris litteris in eadem forma-Breuis, desuper sub Datum Romæ 23.Martij anni eiusdem Domini 1668. Pontifican v-

tæ E-

ibus,

enti-

atio-

bano

rma-

laui-

om-

ictas

mam

espe-

t in

tum

itifi-

ine-

me-

uper

icia,

feù

rba-

mus

rout

na

1ar-

ica-

tus Nostri, similiter anno primo, expeditis, vberiùs etiam continetur. Et com sicut etiam accepimus, in Capitulo Generali habito, de præsenti anno pro maiori Regularis disciplinæ obseruantia, sub Nostro, & Sedis Apostolica beneplacito, fuerit statutum, siue decretum, quod si aliquis ex Eremitis prædictis, siue sit ipsius Congregationis Montis Coronæ Maior, sine sint Visitatores, aut Procurator Generalis, aut quilibet alius, quacunque alia dignitate suffultus, quascunque Prelaturas, Dignitates, munera, & officia quæcunque, aut quascunque alias honorum gratias, mediante quorumcunque Principum, tam Ecclesiasticorum, etiam Sancte Romanæ Ecclesiæ Cardinaliu, feu Prælatorum, etiam de gremio, dictæ Cogregationis de Monte Corona existentium, quam fæcularium fauore, à Sede Apostolica directe, vel indirecte, absque consensu Capituli Generalis impetrauerit, littere pro consequenda dicta Prælatura, sine Dignitate munere, aut officio, aut quacunque alia. honorum gratia, etiamsi litteræ Apostolicæ fuerint, dummodo in eisdem litteris Apostolicis, de prædicto statuto, siue decreto expreffa,

pressa, & specifica mentio facta non fuisset, nullius essent roboris, vel momenti, Nos qui certè scimus, & ex euidentia facti conspicimus, quod non benè colitur pacis Auctor, nisi in pacis tempore, & ambitio est vitiorum mater, sanctitatis tinea, ac cordis excæcatrix. Motu proprio, ac ex certa scientia, & matura deliberatione Nostris, dictaque Apostolica potestatis plenitudine, etia ex voto Congregationis, sub die 19. Iulij præsentis anni habitæ, dilectorum Filiorum Nostrorum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium, negotijs, & consultationibus Episcoporum, & Regularium præpositorum, cui hoc negotium discutiendum commiseramus, prædictos Eremitas Montis Coronæ amplioris gratiæ, fauore profequi volentes, prædictarumque, & aliarum litterarum, etia in simili forma Breuis, si que sint, superinde confectarum tenores, etiam veriores præfentibus pro expressis habentes, statutum. fine decretum prædictum, nec non omnia, & singula Indulta, Privilegia, & Indulgentias hactenus à diversis Romanis Pontificibus Prædecessoribus Nostris, eidem Congregationi Eremitarum Camaldulensium. Monet,

OS

nu-

vilis

11-

æ-

riã

lij

m

r-

E-

n

e-

132

So

le

2-

. 19

a,

. [- Montis Coronæ concessa, ac renocationes, dissolutiones, & separationes Eremitarum Hetruriæ,& Congregationis Montis Coronæ, ac Eremitarum Camaldulenfium, propè Taurinum, sic ab inuicem per Nos factas, & reuocationem statuti Vrbani Prædecessoris Nostri huiusmodi super translatione Eremitarum prædictorum, aliaq.per Nos gesta, & ordinata pro maiori, & firmiori subsistentia, Apostolica auctoritate approbamus, & confirmamus, illisque perpetux, & inuiolabilis firmitatis robur adijcimus, omnesque,& singulos,tàmiuris,quàm facti,solemnitatumq. etiam substantialium defectus, si qui forsan quomodolibet interuenerint, in eisdem supplemus, nec no Constitutionem, aliàs à san.mem.Clemente Papa Octauo,similiter Prædecessore Nostro, quæ incipit, Ambitiosam, contrà Camaldulenses Monachos, officia, & dignitates ambientes editam, pro maiori supradicti statuti, siuè decreti corroboratione, ad eosdem Eremitas Camaldulenses Montis Coronæ extendimus,illamq. omnes comprehendere, ac eofdem ad eiusdem Constitutionis observantiam, strictè obligatos esse, cum earundem

pœ-

pœnarum in dicta Costitutione contra transgressores comminatarum incursu declaramus, ac eisdem Eremitis Camaldulensibus Congregationis Montis Coronæ itinerantibus, fine genusiexis, aut aliàs denotè Coronam Domini recitantibus, centum. dierum Indulgentiam vltra aliàs Indulgentias, iam pro dictis Coronis recitantibus concessas, de nouo pariter, dicta auctoritate concedimus,& elargimur: Præsentes quoq. ex eo quod in præmissis, quicunque interesfe habentes, seù habere prætendentes, præmissis non consenserint, nec ad ea vocati, vel auditi fuerint, nullo vnquam tempore, quouis quæsito colore, vel ingenio, de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio,seù intétionis Nostræ, alioue quomodolibet, quantumuis magno, & substantiali,ac excogitabili, & inexcogitabili defectu notari, impugnari, infringi, retractari, in ius, vel controuersiam vocari ad viam, & terminos iuris reduci, seù aduersus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudque, quodeunque iuris facti, vel gratiæ remedium impetrari, aut impetrato, vel etiam Motu simili concesso in judicio, vel

Papa IX.

ran-

ara-

nsi-

ne-

ote

en-

bus

tate

og.

ref-

ræ-

ati

ore,

ub-

vi-

do-

i,ac

no-

ius,

ter-

eri-

ud-

rc-

le-

vel

301

extra illud, vti, seù se iuuari posse, neq. sub quibuscunque similium gratiarum reuocationibus, limitationibus, derogationibus, aut alijs contrarijs dispositionibus, etiamper Nos, & Sedem prædictam, quibusuis de causis, etiam necessarijs quomodolibet faciendis comprehendi, sed ab illis semper exceptas, & quoties illæ emanabunt, toties in pristinum statum, etiam sub Datum posteriori per Maiorem dictorum Eremitarum pro tempore existentem, quandocunque eligenda concessas, semperque validas, & efficaces esse, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, dictisque Eremitis in omnibus, & per omnia perpetuò suffragari, ac ab omnibus illis ad quos spectat, inuiolabiliter, & inconcusse observari, sicque, & non alias in præmissis omnibus, & fingulis, per quoscunque Iudices,& Commissarios, etiam Causarum Palatij Nostri Apostolici Auditores, & Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales, etiam. de Latere Legatos, Vicelegatos, dictaque Sedis Nuntios, sublata eis, & cuilibet corum quauis aliter iudicandi,& interpretandi facultate, iudicari, & diffiniri debere, irri-

tum

tum quoq. & inane decernimus, si secus super his à quoquam quauis auctoritate, scienter, vel ignoranter, contigerit attentari. Quocircà Dilectis Filijs Nostris, nunc, & pro tempore existentibus, Sanctæ Romanæ Ecclesia Camerario, & Vicecancellario, ac Causarű Curie Camere Apostolice Generali Auditori, per præsentes committimus, & mandamus, quatenus ipfi, vel duo, aut vnus eorum per se, vel alium, seù alios præsentes has nostras litteras, & in eis contenta, quæcunque, vbi, & quando opus fuerit, ac quoties pro parte dilectorum filiorum Maioris, ac aliorum Superiorum dicae Congregationis Camaldulensis Montis Corone, vel alicuius ex eis fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisq. in præmissis essicacis defensionis præsidio assistentes faciant, confirmationem prædictam, ab omnibus, quos illa concernit inuiolabiliter obseruarisipsosq. Maiorem, & Superiores, ac Religiosos dicte Cogregationis Camaldulensis Montis Coronæ, ac premittis omnibus, & fingulis pacifice frui, & gaudere non permittentes, eos desuper per quoscunq, quomodoliber molestari, contradictores, quoslibet, & rebelles

per

ſ

u

1

n

d

r

ti

e

ft

ta

b

A

a

li

il

fi!-

ci-

ari.

82

inæ o,ac

rali

, &

nus

ites

1122-

io-

re-

vel

iter

de-

fir-

il-

ofq.

icte

20-

ci-

10-

les

per sententias, censuras, & pænas, aliag.opportuna iuris, & facti remedia, appellatione postposita compescendo, legitimisq. super his habendis processibus, sententias, censuras, & prenas ipsas, etiam iteratis vicibus, feruata forma Concilij Tridentini aggrauando, innocato etiam, si opus fuerit, auxilio brachij sæcularis; Non obstantibus præmissis ac fel. rec. Bonifacij Papæ Octavi Predecessoris Nostri, de vna, & Concilij Generalis de duabus Dietis: Dummodò quis, vltra tres Dieats, earundé vigore presentium extra suam Ciuitatem, vel Diœcesim, ad iudiciũ non trahatur, ac quibusuis alijs Constitutionibus, & Ordinationibus, ac primo dictæ Congregationis etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quauis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus, priuilegijs quoque indultis, & litteris Apostolicis quibusuis locis, & personis, etiam speciali mentione, & expressione dignis, sub quibuscung, tenoribus, & formis, ac cum quibusuis etiam derogatoriarum derogatorijs, alijsque esficacioribus, & insolitis clausulis, irritantibusq. & alijs decretis ın genere, vel in specie, ctiam Motu pari

quo-

304 Clemens Papa IX.

quomodolibet concessis, approbatis, & innouatis, quibus omnibus, & fingulis, etiamsi de illis specialis, specifica, expressa, ac de verbo ad verbum non autem per claufulas generales idem importantes, mentio, aut quæuis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquifita forma, ad hoc seruanda foret, tenores huiusmodi, etiam veriores, ac Datum etiam presentibus pro plene, & sufficienter expressis, & insertis habentes, hac vice dumtaxat, harum ferie, latissimè, & plenissimè derogamus, cœterisque contrariis quibuscunque. Datum Rome apud San-Stam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris. Die decima quinta Octobris 1669. Pontificatus Nostri anno tertio.

Loco \* Annuli Piscatoris.

F. Murolus Secres .

foris. G. ab Hinnesdael.

Formula de' titoli, e sottoscrittioni da pratticarsi inviolabilmente nelle Lettere, che si scriuono gli Eremiti l'yno all'altro.

k in-

iam-

a, ac

clauntio

t alianda

es, ac

, hac

è, &

ntra-

San-

isca-

569 .

-06 × 70

## Nelle soprascritte.

A Lli Prelati supremi, cioè Presidente, Difinitori, Maggiore solo, Maggiore, e Visitatori insieme: Alli molto RR.PP. in Christo Osseruandissimi, li PP. &c.

Alli Prelati ordinarij, Visitatori, Procuratore di Roma, e Priore: Al molto R. Padre, &c. e così anco alli Vicepriori, quando si scriue da'sudditi.

Alli Sacerdoti, etiam Vicepriori, quando se gli scriue da chi non è lor suddito. Al R. Padre Frà N. Eremita Camaldolese di Monte Corona.

Alli Chierici: Al Venerabile Religioso Frà N.Eremita Camaldolese di Monte Corona.

Alli Conuersi: Al Diuoto Religioso Frà N. Eremita Camaldolese di Monte Corona.

Gl'istessi titoli si osseruino nel principio delle. I ettere, leuatoni il nome delle persone, ò Prelatura; e dentro della Lettera basterà vna volta vsare il titolo conueniente alla persona, e poi dire la P.V. semplicemente, ò parlare in terza persona

Alli

Alli Chierici, e Laici basterà parlare in secondapersona.

## Nelle sottoscrittioni.

Lli Prelati supremi: Della P.V. molto R. (ouero in plurale Minimo suddito Frà N. Eremita Camaldolese di Monte Corona.

Alli Prelati ordinarij: Della P. V. R. fratello in Cristo. Se sara vguale chi scriue: Fr. in N. Eremita Camaldolese di Monte Corona. Se sara Sacerdote, non suddito: Minor fratello in Christo. Se sara Chierico, ò Laico: Humil figlinolo in Christo. Se sara suddito di qualunque grado si sia: Vb-bidiente suddito Fra N. Eremita Camaldolese di Monte Corona.

Alli Sacerdoti semplici, se sarà vguale: Di V. P. fratello in Christo. Se sarà Laico: Humil sigliuo-lo in Christo. Se sarà Chierico: Minor fratello in Christo.

Alli Chierici, se sarà Chierico chi serine: Vostro fratello in Christo. Se sarà Laico: Minor fratello in Christo.

Quando dalli Prelati supremi si scriue alli Prelati ordinarij: Di V.P.R. fratello in Christo.

Alli Sacerdoti semplici: Di V. P. come fratello in Christo: a gli altri bastera mettere il nome solo.

Quando dalli Prelati ordinarij si serine alli Sacerdoti: Di V.P. come fratello in Christo. Se si serine à Chierici: Vostro come fratello. Se serinono à Laici, basterà solo il nome.

Quando

idai (

(0-

o in

mitst

rdo-

fara

isto.

Vb-

olefe

.P. liuotello

oftro

tello

cla-

lo in olo.
SaSe fi
iuo-

0

Quando da' Sacerdoti semplici si scriue à' Chierici: Vostro come fratello in Christo. Alli Laici basterà solo il nome.

Quando da' Chierici si scriue à' Laici: Vostro come

fratello.

Ogn'altro titolo, come, honorando, dilettissimo dignissimo, humilissimo, & ogn'altra forma di sottoscrittioni, come, seruo affettionatissimo, humilissimo, & altri: sì come il nome della Casata,,
tanto di chi scriue, quanto à chi si scriue, siaprohibito espressamente, sotto pena di vn digiuno in pane, & acqua à chi contrauerrà; &
à chi riceuendo simili lettere, non ne darà auuiso subito alli superiori, accioche possino
correggere i trasgressori con detta pena, & altre arbitrarie ancora.

L FINE.

V 2

IN-

Dell' vna, e dell' altra Parte delle.
Costitutioni.

Il primo numero significa la carta, il secondo il numero della margine.

#### A



BBATE. Questo nome non è in vso nella nostra Congregatione, ma di Priore, e di Maggiore, pag. 26. num. I. I Prelati deuono osser uare la dottrina di S. Benedetto circa la descrittione dell'Abbate nel eap. 2. della Regola. 27. 24.

Accettar luogo nuouo, quale, da chi, come. 282. vedi Luogo nuouo.

Accufatore, se non proua, è è conuinto, che pena. 103.5, Sottoscriue le sue denuntie nelle Visite. 204. 5.

Acqua benedetta da chi si benedice ogni Domenica.72. II. A chi si deue dare, e mentre si sà l'Asperges, come stanno in Choro gli Etemiti.70 5.

Accendere le luccine del Choro, e le candele in Chiefa chi deue. 59-7.

Accettatore di persona punito, 121.2.
Adoratione della Croce, e suo ordine. 86.21.

Agrumi, e frutti, non si possono coghere senza licenza, eccetto, &c. 143. 20.

Altenationi, e ciò che si deue osseruare nel satte. 29. 3. Animali atteggiatori, e latrabili, eccetto i cani, &c.proihbi-

ti. 43.5.

Antifone à chi tocchi dirle, e quando, 58. 45.

Anniuersary quanti, per chi, e quando, e se si possono trasferire.

Verite. 130. 14. Alle Landi di essi, & alla Messa, che candele si accendono, & alla Cassa in mezzo della Chiesa 1310 15.

Anni di Prelatura. Vedi Prelatura, Maggiore, Visitatori . Procurator Generalese Priori .

duni di Professione. Vedi Professione, Maggiore, Visitatore, e

Apostata, e fuggitiuo. Deue esser cercato da Superiori. 104.1.

Quando toma, e che pena incorre. 105. 1. Che si deue sare nel riccuerlo. 104.1. Può essere dispensato alla Prelatura, e come. 105.2. Chi senza licenza và a Roma, ò da vn luogo all'altro nostro, ò al Padre Maggiore, incorre pena. 106.4.

Appellatione satta in che caso sospende la pena. 217. 16. 17.

Arbore è prohibito il tagliarlo anche al Priore, e come. 13. 2.

Vedi Selua.

Archinio per consernare Scritture, e Bolle in ogni Eremo .

Armi si lascino alla porta dell'Eremo. 225.4. Vedi Portinato.

Arte alcuna non si efferciti dagli Etemiti senza licenza. 185. I

Artesici à chi deuono consegnare i loro lauori. 185. I. Prohibito il prometterli, e donarli. 185. I.

Assolutione del percossore del Chierico. A chi s'aspetti. Se ciò è publico. 35. 9. Degli scommunicati. 154. 1. Vedi Censura. Generale quante volte se dia l'anno, e come. 154. 2.3. Non s'assoluti il rubbatore di Reliquie non restituite. 114.3.

Asserges, quando si sà &cc. 70.5. Vedi Acqua benedetta.
Assinenza come si sà.136.5. Con frutti nell'estate; e quando si trasferisce.139.5. Non passa settimana, che non si sacci.
139.5. Astinenza data per pena, come si sà. 139.6. Nelle Quaresime quando, e con che.140.9. Quando si dispensa.
140.9. A'Conuersi si concede vino, e frutti.140.9.

Atti Capitolari si saccino per necessità. 262.11. I spettanti alla commune osseruanza, obligano subito, &c. 262. 12. Quali hanno forza di legge, e quado s'intendino riuocati. 262.12. I Difinitori segnino quelli, che non vogliono publicare 273.2.273.5. I spettanti à ciascun Eremo chi te là

V 3

deue

le

fecon-

nella di Mag no offere la dea Rego-

di Luc-

72. II. ne stan-

esa chi

za, eç-

3. toihbi:

rire.

deue portate scritti. 274 7. Ispettanti alla commune, of-

fernanza come si possono annullare . 183. 2.

Atte Maria si suona detta Compieta, e come, e la notte dopo le Laudi, e di giorno dopo Nona, è Vespro. 77.7. Suoi tratti, & internalli, e quando si dice inginocchione, 77.8. Si suona anco morto l'infermo. 129. 12.

Anuocato si elegge dal Capitolo Conuentuale. 30. 3.

Autorita della Dieta. Vedi Dieta. Del Maggiore, con Visitatori. 275. 1. Del Maggiore folo circa le correttioni. 275. 2. Con Visitatori circa i dubbij. 278. 8. Circa i negotij gratui. 278. 10. Circa il condutte Visitatori in Visita partico lare, 279. 12. Circa il limitate a Visitatori l' utorità, ò l'affegnare altro Compigno à vin Visitatore. 280. 14. Circa l'eleggere i Visitatori. 280. 16.

#### 23

B Agna quando da chi, e col configlio di quanti Medici !
concedino, 128.8.A chi il permette l'andarin si dà die

nari, e Compagno, 128.8.

Ballotta, e baliottare. Chi procura ba'lotte, ò voti per so, ò di a tri per ottenere vificii, che pena. Vedi Vificia. Labianea nega, lanegra afferma. 150.2. Quando fono partiche si fà.250.2. Non si deue dare à conoscere in modo a'cuno la sua ba' a.263.14. Prattica segreta intatno a'negotti del Capitolo Gonerale, prohibita. 263. 15. Ordene del ba l'ottare i Prelati in Dimitorio. 267. 7. Quando si torni à nominare, e ballottare. 267. 7. Vedi Difinitorio.

Randri, Debitori, è Contumaci della Corre non deuono hauer ricetto ne i nostra luoghi da Priora. 174.7.

Barba portino i nostri I semiti, e che si costiuma circa i peli intorno alla bocca. 227.5.

Barberia, quale, e di che cofe prouista. 227. 4.

Barbiere quale deue eleggerii. 227 4 A che è tenuto 127.5.

8. Ogni tre fertimane cofino rude, e come, 217.5. Chi patla il detto tempo feaza ie nzasè prinato del vino, 227.

5. Giorni deputati per la Barberia quali. 228. 6. Fuot di detti

detti giorni non si può senza licenza radere, ò tosare al-

Reneditione delle cofe concesse si rinuoua ogni anno . 119. 8. Benedittione della mensa. 136.4.

Bere sua misura, e modo. 146. L.2.

Berretum due si concedono. 182. 14. Non si và mai col herrettino solo. 181. 13.

Bestre altrui non vadino per l'Eremo, e non vi entrino, à chi s'aspetri. 226. 6.

Bicchieri di vetro prohibiti. 111-6.

Breuario Monattico deue offernarii a pieno 54.1.57.1.
Borfe quando fi confegnano al Depotitario del Capito de Generale, 257. 3. Quando da esso fi rendino a Priori, 274. 8.

C

C Alzette degli Eremiti quanto lunghe. IS1, 11. Due para di Punte si concedono. 182.14.

Campane delli nostri Eremi, quali, e quante. 159. I. Vedi Messa.

Candele, quando deuono accendersi sopra l'Altare. 63. 1. 2. 63. 2. Chi le accende 64. 2. Nelle Feste di prima Classe, e della seconda, che celebra il Superiore quanto se ne accendino, e di che peso, e così nelle Messe Conuentuali, nelle Feste doppie, semidoppie, &c. nella Vigilia della Pentecoste, e Domenica delle Palme. 73. 15. Di che peso le portino gli Eremiti nelle Processioni. 86. 18. Nel Triangolo dell' Altare all' Adoratione della Croce, nella canna il Sabbato santo, & il giorno della Purisicatione 86. 18. Bianche si adoprano, eccetto, &c. 86. 20. Nelli Annuersatij, nell' Esseque, al Cataletto, e Cassa rella Chiefa. 131. 15.

Caneuaso si dà per aiuto al Cellerario, e suo vificio. II 2. 10.

Cani permessi per guardia 43. 5.

Cappelli bianchi pollono havere gli Eremiti. 181-13. Capezzale degli Eremiti come deue effere. 92. 2.4.

Capitolo. Tre si viano nella Congregatione. Generale, Conuentuale, e delle Colpe. 28.1.

Capitele Conuentuale, come fi suena per significatio. 28. 2. V 4 Chi

dod l' Circa

une of-

re do-

7. Suoi

77.8.

Visita-

275.2.

I) gran

dici si là da-

pati, modo a'ne-Ordibuan-

euono

i peli

Difi-

27.5: Chi

tti

Chi vi hà voce. 23, 2. Che si osseria, e chi propone le cose. 28. 2. Per quali cose si congrega 29.3. Riuslar cost trattara in Capitolo, è prohibito, e che pena. 30.4. Fà gli Vssiriali di casa, quando, e come. 213. 2. 3. Dà licenza di

far mone fabriche 219.24.

Capitolo delle Colpe. Di quali difetti vi si dice la colpa 158.
1.216.11. Si fa il Sabbato, ò in altro giorno. 214.7. Con che ordine. 215. 8.9.10. Con breutà, e come si dicono le colpe. 216.11. Con che ordine. 216. 12. Le penitenze, che vi si danno. 217. 15. Vi si fanno chiamate i negligenti. 217. 15. Vi si congregano tutti gli Eremiti nel principiate il Capitolo Generale. 248. 2. E dopo per sentir leggere

la Tauola. 273. 4.5.

Capitolo Generale determina i giorni, ne' quali possono entrar le Donne in Chicfa. 16, 10. Done si sa, che cibi si danno il Mercordì. 139. 4. Finito si dà l'assolutione generale, con che ordine forma, doue. 154.2.3. Circa quile età, dispensa de'Nouiti). 186.t. Profess di altre Religioni con che auuertenza riceue, 186 3. Dispensa che alcuno si ordini da Messa auanti cinque anni di Prosessione. 205. 2. Che fi in occulione di lettere di falfa infamia.234 4. Perche, done, in che tempo si sa, e quando si può allungare, ò abbremare il tempo 243. I. Chi deue trouarfi. 245. I. Chi coligato non Vi fi trotti, la penitenza 247. 1. I Priori di Polonia, almeno vi vengono il quirto anno e con chi.2 5. 2. Non vi può andare alcuno non Prelato, le non chiamato, e la pena. 246.3. Con che promione di danari vi và il Priore, 246. 4 Porti la copia de' conti del suo Eremo. 246. 5.6. Quando non vi và la mandi; altrimente incorre &c. 247 7. In che giorno vi deue tre uarli presente, chi và 247.8 Forma d'introdurre il Capiro'o. 248.1. Quando si suoni la prima volta, e con qual tegnoschi conurene, doue, e l'oratione, che si sà 248, 2 Chi tà l'esor atione, à che fine, e che si ordina. 245. 2. Come vi si tanno l'elettions, e suoi requitits. 250. I & legu. Vedi Elettione. Quali lettere fi legatimo 260 4. Nelle lenere feritte al Capitolo, che si oflerua. 260.4. Quai cosa passua ne detto Capirolo è nulla 262.10, Difpenta circa gli anni di Profeilia-

fessione per l'elettione del Maggiore, Visitatore, e Priore in che caso. 269. 6. Si accettano luoghi unoui con che auuertenza. 282.1.2. Vedi Difinitore. Difinitorio.

Capo quando profondamente s inchini. 83 8 Quido in Choto, & in Chiefa fi tenghi coperto, seperto, ò mezzo copetro. 84.11.84 12. Non sono tenuti gl'infermi. 84.13.
Quando si scuopri. & inchini à gli altri. 210. 2. 3. Sopra

non vi si porta mai il berrettino solo. 181. 13.

Carcere. A carcerati non si parla. 99 1. Quando vi si pone!

Apostata, ò suggituo per vu incse. 104. I. 106. 3. Et il Couerso, che senza licenza và à Roma. 106 4. E chi senza licenza và da vu luogo all'altro de'nostri. 106. 4. E chi và
per ricorso al P. Maggiore. 106. 5. Vedi Apostata, Fuggitiuo, Pena, Proprietà, Percossa, Prigione.

Carne è prohibito mangiarla di qualunque forte, e ciò che è conditto di carne, ò brodo. 145. I. Si concede facilmente col confeglio del Medico. 145. I. A'fecolari non fi concede deutro le Croci dell'Eremo. 145.2. Chi ne mangia che pena incorre, e fe è Prelato da chi è punito 145.3.

Cast riferuati all'Ordinario sappiano bene gli Eremiti esposti à consessar secolari 34.7. Riseruate casi può il Priore, &c. 35. 9. La publica percossione del Chierico è riserua-

ta al Priore. 35. 9.

ne les

cola

. Fà gli

enza di

a. 158.

7. Con

cono le

ze, che

igenti.

ncipia-

eggere

no en-

cibi si

gene-

le età,

ni con

fi ordi-

. Che

erche.

ò ab-

. Chi

osi di

1.205.

iama-

Vi Va

remo.

mcor-

te, chi

uando

10, do-

ريان

) ' e-

me.

itte al

detto

Pro-

Cella quanto lontana vna dall'altra: dalla Chiefa, e dall'Officine. 14.4. Non vi si può entrare, eccetto &c. 15.7. Nella prima stanza si parla. 16.8. Chi vi entra, ò lo permetre, che peniteza. 16.8. A sequestrati in Cella non si parli. 99. 1. Si visita due volte l'anno. 118.5. Tutte hanno vna medema serratura, eccetto, &c. 118.6. Di giorno non si può serrate. 119. 7. Da vna all'altra non si trasporta. niente. 119. To. Si tenghi ponta. 239'3. Si visita da' Visitatori con l'assistenza del Priore. 280. 15.

Cellerato quale si elegge dal Capitolo Generale, ò Conuentuale, 109.2. Tiene tre libri per notare, e quali, 109.3 Sarà Sacerdote di anni cinque di Professione. 109. 2. Qual sia il suo vessione. 110.4.5 6.7. Fà il tutto con consenso del Priore: rende conto ogni mese, quanti gli si danno per aiuto. 111. 9. 10. Tiene danati. 117.1. Se commettera frau-

le.

de.118.3. Visita due volte l'anno le Celle col Priore.118. 5. S'è partiale, è punito. 121.2. I à la proussone de panis, e quando. 179. 1.2.

Cera gialla quando si adoperi nelle nostre Chiese. Vedi Can-

Cerimonie nel Choro come si fanno, e denono offeruarsi.54.

Cereo. Due auanti l'Altar maggiore si accendono all'Eleuatione, e si smorzano dopo la Communione; negli altri Cratorij vn solo.73.16 Cereo Patquale di che peso, quando

deue ardere, e fino à che giorno, 86, 10.

Chierico. La sua percossione publica è riscruata al Priore. 5.

9. Reciti vn Salterio col Requiem in sine del Salmo, ogni volta, che l'Anniuersario si sà 130, 14. Quanti Salterii di tà à ciascun morto de'nostri. 131. 17. Ordinato da Messa che luogo ricupera. 201. I. Il Diocono preso l'Habito non precede Noutio riceuuto prima, 201.3. Promuouerso agi Ordini à chi s'aspetti, & à chi l'essamnato. 205. I. Depo anni cinque di Prosessione si promuoue alla Messa, chi manzi vi dispensa. 205. 2. Chi si sà ordinate senza sicenza, ò sà ordinate altri, meorre in pena 205.3. In che dottrina deue instrursi, 206. 5. Dichi tutto il Salterio ogni settimana. 79. 1. Vedi Eremita Heddomadario.

Chiefa vi si ostetui il sientio 41.2.3. Viemo si prohibisce or gni importuno tuniore . 4.5. Nell'entratui , & vseire, che si osserua. 52.5. & 85.16. In tempo di Oratione ogni parlate, e strepito è prohibito , e quale patticolarmente, e

quando. 170. 27 . ...

Chyrie eleison fi cominci sempre dalla banda dei Priore, co-

cetto,&c.66.2.

Chore, non si appoggi in esso, eccetto per vecchiara, & insermia 32.6. L'vn Choro rusquardi l'altro, quando si stà genustello. \$2.6. U si via conformata. \$5.14. Finno l'Osfitio prima del Superiore nessuno si parta, eccetto &c. \$5.15. Non vi si entra senza mancello. \$5.16 Forestieri secolari, ò Relievos non s' introducono senza sapura del Superiore, se però &c. \$5.16. Sommo silentio in esso, e la pena di chi centratà, 170.1.170.2. In Choro chi corregge. 156.2.

Cibi

T'ANOLA:

e.118.

panny

Can-

16.54.

Eleua-

11 0-

mando

e . ; s.

. ogni

ij di-

Meffa

o non

o agli

, Do-

e chi

licen-

dot-

ce ò

esche

par-

٥, و

, 000

nfer-

i ge-

Mitio

. 15.

more.

i chi

Cibi come si disponghino in tutto l'anno. 138. 1.139.4.5 8.
9. 141.142.143.e suoi aumeri. Q ali la Vigilia di Natale,& il Sabbato santo. 141. 10. Ne. Venerdì occorrendo
la Festa di Natale,ò di S.Romualdo. 141. 12. Di grisso,e
di magro quali. 142.15. Quiti si cuocono in Cella. 142.
16. Cibi cotti non mangiati si mettono suoi ogni giorno.
143.19.11 dar de'cibi done si sà il Capitolo Generale. 138.
4. Nelle Rogationi. 138.4.

Cilicio con licenza dei Confessore il Professo può portare à tépo, ò sempre. Il Nouitio có licéra del suo Miestro. 167.2 Cingulo, ò Cintura de' Chotisti, e de' Conucrs. 181.12.

Coletione si sà in Cella, doue si porta frutti, e vino,ne i giorni di mensa commune, che si deguna, 135.3. Si sà con frutti, ò pane. 143.21. Nell Inuerno si può tare dopo Compieta, e l'Oratione. 148.2.

Colpa, come si deue considerare dal Superiore in Capitolo. 93.2. Quali siano le colpe leggieri, quali le grani, e loro pentienze. 95. 2.95.3. Le più grani 95.1.2. Come si portino i Superiori con tali colpenoli. 97.3. Pene delle colpe più grani. 97.4. Alle segrete, segreta pena. 98.6. Colpe gransfiine, e sue pene. 102.1.2. In Capitolo si dice la colpa delle trasgressioni, e disetti maniscsti. 158.1. 210.11. Con che ordine, & osservanza si dice. 216.12.

Communione si deue fare agni Domenica, eccetto &c.35 10.

Dell' Auuento, e della Quaretima mai si tralascia. 35.10.

Il Gioucdi santo da tutti si sa.con che ordine, & osseruane
za. 35 11. Per Communicarsi più dell' ordinatio, licenza
del Superiore. 36 12. Alia Communione inhanzi l'Altar
maggiore due cerei atdono nelle Cappelle va solo 7; 16.

Computett del Capitolo quatto, fuo vifito, e cura di aunertire, e riferire d'Diffictori. 258.4. Riferiteono a'Difinitori i difetti trouati. 264.17.

Compieta. A che hora, e con che aunertenza si suoni. 76. 6. Suo segno, e quando si appreut. 76. 5. Dopo Lettione manzi Compieta si suoni la Campanella. 76. 7. Vedi Segno. Concurrenza de voti nelle elettioni come si termini. 255.4.

, 5 6.7.267.7.

Confessione. Fra noue giorni cialcuno si confessi. 33 2. Chi senza

fenza licenza passa, che pena.??.2. Generale con chi la può fare il Nourio. 196. 1. Confessione generale innanzi che si vesti l'Habito il Nourio con chi può sarla.190-12. In-

nanzi la Professione. 196. 1.

Confessori si espongono dal Priore, senza sua licenza si può mutare. 33.3. Eremiti sorestieri nostri da chi si possono confessare. 33.3.34.6. Sacerdote nouello non si espone, non essaminato prima, & approuato. 34.4. Per necessirà il Priote può esporto sino alla Visita. 34.4. Deputati per li secolari si approuino dal Diocesano. 34.7. Consessori possono assori uere di ciò, che può il Priore, eccetto &c. 35.9. Ma non il rubbatore di Reliquie, non restituite. 114.3.

Conformità nelle cerimone si vs. 85 14. Nel vestire, & in\_

tutto.85.15.

Congiurare. Congiura contro il Superiore è punita di disciplina circolare. 237.2.

Conservatore si elegge dal Capitolo Conventuale 29 3.
Consuetudmi antiche, e costumi della Religione facci offeruare il Padre Maggiore, 276. 2.

Contrastare col Superiore vi è pena.2 37. 2.

Contumaci della Cotte. 174.7.

Connersatione con forestieri prohibita. 43. 16.

Copia de'conti quale porti à Capitolo il Priore. 246.6. Quando si mandi. 246 6;

Conuerso. Vedi Heddomadario. Deue lodare Dio sette volte il giorno, andar'à Matutino. 63.1.3. Dice otrantadue Pater noster, & Aue Maria, e come g'i diuide. 68.2. Nelle sene il giorno si trom à Prima, e Compiera, nelle Feste anco à Vespro, & Ossirio de'Motti. 68.3. Chi dopo Prima setue la Messa, la suoni 70. 2. Quanti Pater noster, & Aue Maria per ciascuno Anniuersario. 130. 14. A' sudditi, ò Prelati motti quanti ne deue dire 131 17. Fà l'astinenza solira con vino, e frutti in ogni tempo. 140. 9. Se và tardi all'Ossirio, ò si parte innanzi, al fine pigli la venia. 152. 2. Quanti libri può tenere. 206. 7.

chi tocchi, e quando. 156. 2. Come si corregge iui. 157. 3. In Difinitorio non si lasci mai la correttione de Prelati.

261.8.264.17. Vedi Maggiore, Vintatori, Priore, Superiore, & Errore.

Colciali, d Calzoni prohibiti alli Eremiti. 181.11.

la può

zi che

. In-

può

COII-

n ef.

11018

ari fi

Iffol-

on il

in

difc i-

Ter-

11311-

rolte

ater

rie il

Vel-

la

aria

elati

con

ibri

TO 2

lati.

Coffitutions si legghino innanzi la Lettione di Compieta con la Regola,e quatito. 241 5. Si offeruno. 283.1. Come possono effet rinocate, nutare, & alterate. 283.2.

Croce grande si pianti discosto dalla potta dell' Eremo perche . 16. 9. Vedi Donne . All' adoratione della Crocecome vi si vada dal Celebrante, e dagli altri Eremiti. 86.21 Quando si adopri. 59.7.

Cuoco dura nell'v ffitio suo vn'anno, suo carico, e cura. 123.2. 125.3.4.Se gli dà compagno. 124.5. Coglie, e piglia da tutti gli Horti per vso della Cucina. 143.20.

Cuocere in Cella, si possono solamète frutti, & agrumi. 142.16 Cura di anime non si esserciti da nostri Eremiti. 15.6, Cussode delle Selue. 115.7. Vedi Selua.

#### 15

Anari no si possono tenere dagli Eremiti; eccetto il Priore, e Cellerario. 117.1: Come si prendino per viaggio,

à à chi si rende l'auanzo. 120, 11.12. No può il Priore dar
licenza, che si dimandino a'parenti, ò amici, 175.2. Danari
de'Nouttij come si conseruino. 197.1. Vedi Nouttio. Che
proussione ne porra chi và à Capitolo. 246.4. Chi non porta al Capitolo, ò non pagarà i Danari tassati al suo Eremo.
247.7. In tempo di Capitolo si depositino in mano del
Depositario eletto. 257.3.

Debile come si tratti circa il letto. 92.5. Oltre i viatici se gli danno le caualcature. 231.10.

Debitori non habbino ricetto ne i nostri luoghi. 174.7.

Decime. Vedi Tasle.

Depositario in mano sua si depositano i danari da' Priori, eVisitatori: si elegge da' Difinitori. 257.3. Quando rende le
Borse a' Prelati. 274.8.

Depositione di Prelato fra anno, per qual causa si facci, e con qual ordine.277.5.6.277.7.8.

Dieta si fà quando, doue, e come, e chi vi concorre, e che au-

## TAN VOLLA

torirà hà.244.2. Chi altri vi và non chameto, incorre m pena.246.3. Danari da portarsi. 146.4.

Difesa quale è prohibita per altri, è nor se stesso. 233.1. Dall'ingusta, e difordinata che naice. 234.2. Chi disende salsamente, è iniquamente come si cashighi. 234 3. Disese al Reo. 103.4.

D

Difinitere quando deue vscire di Difinitorio. Vedi Difinito-110 . Chi fi elegge per Diffinitore . 254.1. Se ne eleggono otto, quali, e come 254 2 Si ballottano tutti i Vocali, e si norano le faue 255.3. Chi s'intende ottenuto.255.4.255. 5 Sette Difinitori eleggono lo Scriba del Capitolo.:56.1. Il Vicatio di cati, & altii Vificiali. 257.2. Denono andare à Matumo, le Fefini Veforo, e celebrare egni giorno, è setir Mella. 259.1. Il Primo Difinitore quando tiene il luogo del Presidente . 260.5. Difinitati che deuono leggere . 261 7. Interrogano i Priori, correggono. &c. 261.8 Nel confulrare, che offeruno, 262 13. Non lascino penetrare il lor voto 263. 14 In virtù di finia vibidienza è prohibiro il rinelare cofa trattata 263. 16. Corregohino i mali amministratori. 264.17. Celebrino, à si communichino nel giorno dell' elettione de'Prelati. 265.1. Che leggono auanti l' elettione. 2'6 2. Che offeruono nelle nominationi delle Prelature :: 65.3, Come fi scriuono le polize 266.4. Si riterbono l'autorità per tre giotnite chi la perde.273.3. Che precedenza hanno in questi tre giorni . 273.3. Vedi Capitolo Generale. Capo dela Difinitari è il Presidente. 256.8. Difiniterio Esce il Difinitore quando è ballotrato, ò si tratta de'fuo, intereffi. 250.3 Quando vi conuenghino tutti i Vo-

2. Vi restano solo gli otto Difinitori. 256.8.

Digiuno. Per digiuno chi mangia l'Estate, la mattina se li dà il tutto. 138. 3. Come si sai digiuno il Mercordì in detto tempo. 138. 4. Nelle Rogationi 139. 4. Del Venerdì. Vedi Athmenza. Dalli 13. di Settembre sino à Pasqua. 139. 7. Dalli 13. di Settembre sino à San Mattino: e dal Natale sino alla Quinquigesima che si osseria. 140. 8. E nell'yna, e l'altra Quaresima. 140. 9. Nella Vigilia di Natale, e Sabbato santo. 141. 10. Digiuni di diuotione. 141. 11.

cali.252.1. Ciascum Prelato vi renuntia la Prelatura,252.

#### TAVOLL A:

Del Venerdì mai si dispensa. 141.12. Festa di S.Romualdo, e di Natale non dispensa il digiuno, ma &c. 141 12.

Disciplina quante volte, e quando, e per quanto spatio di tempo si sa, &c. 166.1:

Dispensa del filentio quate volte, e quando. 41.3. Vedi Silentio Dispensiero si dà per aiuto del Cellerario, chi deue eleggers,

suo carico 111.9. Non sia partiale. 121. 2. Donationi 29.3. Vedi Heredità, Legati.

Doni, o presenti non possono dare, o riccuere gli Eremiti, ec-

cetto i frutti. 175.1.

C 111

all"

fa-

al

10-

no

e li

5-

·I·

are

Sé-

10-

61

n-

or

il

13i -

or-

1 ["

lle

ri-

hc

.8.

0=

2.

dà

-35

e-

9.

3-

E

a-

ī.

Donne non entrino ne i nostri Eremi, nè passino le Croci, pena di scommunica, 17.11. Eccetto tre giorni nelle Chiese, e Forestarie, 16.10. Chi permette che passino le Croci, pena. 17.11 Non si può rener cura di Donne, nè consessarle, se

non,&c.nè parlargli senza il Compagno. 17. II.

Dormire, doue, e come dormono gli Eremiti. 91.1.A che hora la fera si vadi à letto 91.1.Dormitione del giorno quato tempo, quando, e come .162.1.2.Si suona dal Sagrestano per vn Pater noster &c. con cinque tocchi. 163.2. In questo tempo ciascuno si ritira in Cella. 163.3. Fine della dormitione. 163.4. Quando si digiuna, quale è il sine della dormitione. 163.4. Dopo Matutino non si dorme senza licenza. 163.5. One sono gli Hospitij, non si può dormir la notte suori di essi. 168.1.

Dubbio, quale dichiara il Maggiore, &c. 278.8.

E

Difiti nuoni quando,e con quali licenze si faccino.218.

Liemo îna di quanto fi fă per ciascun morto de' nostri, à chi, come 132 18. Lasciata da' Noutij, si conuerti in vso della

Chiefa, altrimente &c. 198.3.4.

Elettione de gli Vssitiali di Casa. 213. 2.3.4. Vedi Vssitiali. De'Superiori, come si sà. 250.1. Si giuri di eleggere i migliori, e si legghmo le Costitutioni delle quanta degli cligendi. 250.1. Si stà con saue negre, e bianche. 250.2. Che si sà, essedo i vori pati 150.2. Quali prattiche prohibite nelle elettioni. Vedi Prattica. Vssitiali cietti da' Disintori. Vedi

Difi-

Difinitore. Auanti l'elettioni, che s'offerui in tempo di Capitolo. 265. I. Che fi legge. 265. 2. Precedenza nell'elettioni, di nominationi. 266. 3. Nuova nominatione, di elettione quando. 268. 9. Chi eletto ricufa l'viffino 268. 3. Anni di Protessione per l'elettione del Maggiore 169 I. De'Vistatori, 269. 2. De'Priori. 269. 6. Di qual Natione si elegge il Procurator Generale. 269. 5. Qualità degli eligendi. 269. 270. e loro numeri.

Elettori quali guirmo di eleggere i migliori. 250.1. Quando, e con che forma. 2545. Possono trattare delle qualità de-

gli eligendi. 251 5. Vedi Difinrore. Elettione .

Eremo quanto lórano dalle Città, à Luoghi, 13 1. Frà le Selue 13.2 Chiuso di Siepe &c. 14.3 La Clausura di esto non si alteri senza iceza 14.5. Non v'entrano Donne Vedi Donne. Eremo di Monte Corona si chiama Sacro, & è Capo di tutta la Constegatione. 207 1 Dall'Eremo portar cosa alcuna prohibiro da chise quando. 274.6. Accettat Etemi-

Vedi Luogo nuono .

Bremita, Suo modo di vivere aggiuffato 7. Voto folenne che fà 9 Done habiti. 13 1. Non eschi fenza licenza 14.3. Non s'ingerischi ne i negotij de'secolari,nè de'pareti. 14.5 Non frequenti le Chiefe de fecolari, ne efferciti cura di Anime. 15.6. Andando alla Cella d'altri, che osserua 16.8 Da chi 6 confessi in Casa, ò in vinggio, 33 3 34.6. Hà rinuntiato à quali Printegi 39. 3. Quando, douc,e di che parli . Vedi Silentio. Non parli con Nouitij fenza licenza. 43, 6. Ne connersi con chi senza licenza 43 6. Dichi, ò ascolti ogni giorno la Messa. 70.2.3. Dichi notte, e giorno l'Officio in Choro, ancorche fia folo nell'Fremo, e come. 80, 1. In tempo d'Offi io non parta di Choro, eccerto. &c 81.2. Come deue entrare in Chiesa, in Choro, & in Refertorio . 85. 16. Come, e doue dormi, tenghi cura delle cofe del luogo come facre . 116.8. Non facci maggiore aufternà fenza licenza, 148.5. Quale fia nel caminare, nel parlare, in tutte! attioni, & in Cella. 238. 2. 239. 2. Quido pecchi veniale, ò mortale per trasgressione della Regola &c. 241.3.è obligato dirne la colpa, e farne la penitenza &c. 241.4. Errore in Choro qual sia, da chi, quale, e come si corregghi, ò si passi-156,1.157.2 . Effer-

Effercitio corporale si sà ogni giorno vn'hora, eccetto &c. 160

1. A che hora, in che luogo, che Orationi si dice innanzi, e
dopo 161.2. I Neutri si paratamente col loro Maettro, eccetto, &c 161.3. Il Capitolo delle Colpe, & il stat del pane
l'impedisce. 161.4. Si suona con venti tocchi di Campanella, 161.5. Che effercitio si sacci in Cella, 161.6. Negligenti
all'esfercitio, 161.4.

Essequie, e loro ordine. 130. 13. Et Anninersarij. 131.15. 16.

Vedi Morte.

Estate, suo rempo, quale s'intendi. 42.4.

Euangelio la notte con quale osseruanza si dichi dal Superiore. 62, 1. A Messa quando vi s'adoperi l'incenso, 11 3.

Abricare quando si possa. 218.23.219. 24. Vedi Edistij

Famiglia della Badia di Monte Corona à chi fottopolta. 223. 10. \$1 vifiti spesso dal Priore &c.220.10. De' Luoghi si tà da' Difinitori. 271.1. Con che mira.272.3. Di Famiglia riceuino i Priori i Frati destinatigli.272.3.

Fanciulli inhabili per la vita Eremitica. 107.1.

Ferire à morte è colpa grauissima, e sua pena. 102.1.2.

Ferramentario, e suo vificio. 115.6.

Fessa di Natale, ò di S. Romitaldo non dispensa il digiuno Regolare. 141. 12. Di Precetto non ammette dispensa di Silentio, se non per necessità. 42.4 In quali celebra, e guida l'Officio il Superiore. 62 2. S offertuno le Diocesane. Quali di Diuotione della Religione. 141.11.

Foresteria, sua positura, sito, e qualità. 173.1. Letti di esta.

quali. 173.1.

Forest, rario, suo visicio, tanto del Conuerso, quanto del Sa-

cerdote. 173-2. 173.3.e 4.

Forestieri di essi prohibita la prattica, 14,5,43 6. Come si ricenino, 173, 1. Se gli lau mo i piedi, 1745. A chi non si dà
ricetto 174.7. Con persone segnalate può mangiare il Prelato 183, 1. Come gli si di precedera 2015. Non si trattenghmo prii di tre giorni, 203, 1. I vicini non si trattenghi-

X

no,

di Calettrioelettrione
Anni di
elegge il
li. 269.

lità dele Selue o non fi la Don-Capo di

cofa

Eremi.

uando,

nne che 3. Non 5 Non Anime. Da chi ntisto 3

Vedi
6. Nè
lti ogni
fitio in
n temCome
0 . 85

luogo
nza lie
tutte l'
siale, ò
bligatore in
passi-

Tera

#### TAIVOLAT

no, se 8cc. 225. 2. Chi si mandi via.225.3. Deponghino l'arme alla porta.225.4 Autuso da darsegli 225.5. In tempo del Capitolo si spedischino prima.260.3.

Former di vestire i Nounij. Vedi Nouitio. Di Professione. Vez

di Professione .

Forma del vitto nostro s'osserni,nè si muti, o alteri senza licenza. 148.4.

Formaggio quanto fe ne dia ogni fettimana fuori delle Quadragelime, 142.18.

Forno, sua necessità, e qual sia il Fornaro, e suo carico. 227.3.

Fuggiciuo 104 1. Vedi Apostata.

Fresti, tadici, agrumi quando si dispensano. 142.17. Cogliere fenza licenza non si possono 143.20 Si donano, e riceuono scambieuolimente tra gli Etempti. 175.1.

#### 6

Enuficțione. A quali Hinni, e Verfi fi fă în Choto. 83.
9. Si fă.al Maggiore, al Prefidente. 210.1. Al Prioretevo în Cella. 210.1 I Nourij al Maestro loro ancora. 210.
1. Al segno dell'Aue Maria, eccetto &c. 77.8. Dell'Eleuatione del Sagramento în ogni luogho. 73. 13. Per quali errori în Choro. 156.1.

Giouanetti non atti per la vita Eremitica. 107.1.

Grouani nouellamente viciti dal Nouitiato come, e da chi gouernati, infegnati, e cultoditi. 90. I.

Giuramento de Prelati di eleggere i migliori . 254.5. Vedi Elettione. Difinitore .

Gloria in excelfis.72.9.

Gouerno vinueri ile di tutta la Congregatione nel Maggiore, e Visitatori, 208. 3.

Guanti prohibiti agli Eremiti. 181.14.

#### H

Abitationi Etemitiche quali.14.3. Vedi Etemo. Luogo nuovo.

Mabitare infieme in Cella prohibito.91.1.

Red-

Heddomadario Sacerdote, suo v ffitio in Choro, & in dir Mosfa. 58.4. Impedito chi sa il suo v ffitio. 60.8. Quando comuci l'Heddomada e sinisca Il Sabbato a prostratione. 6 r

9. In piede dice e Oravious 83 7. Vedi Messa.

Heddomadario Chierico, suo visirio, e che dice a qualunque Hora, 58 5. Con chi dice in mezzo del Choro gli Inutatorij, e quando 58.5, 59 6 Serue la Messa nelle Feste solenni. 59.6. Quando, e con che ordine piglia, e dà la Pice, 59.6. E che osserva, e dice 72. 10. Di le è vin so. Chierico, e chi supplisce, & in che 59 e. Quando questo è impedito, chi gli succede. 60.8. Quando comunci, simischi, & il Sabbato sacci la prostratione. 61.9.

Heddomadario Conuerfo, sua diligenza, e carico. 59. 7. Porta la Croce nelle Processioni. 60.7 Impedito manda vino in suo luogo, altrimente &c. 60. 7 Serue la Messa Conuentua-le, eccetto &c. 71.7. Aiuta il Chierico nel ministrare il Turibolo, & il Sacerdotc in Sagrestia, quando. 71.7. A Ma-

tutino,e Prima, chiama chi vi manca. 152.1.

Herbe non si possono pigliare da tutti gli Horri.143.20.

Heredita da chi s'accettino, ò fi rinuntiano. 29.3.

Hora del ptanzo, e della cena degli Etemiti 148.1.3.

Hore Canoniche. A tutte nell'entrare in Chiefa, che fi fa. 52.

5. Nel ditle, quando s'inchini, e stiasi in piedi, &c.54 1.2.

Come si dichi Prima. 69. I. A che hora, e come si siioni. 69.

I. Terza. 75. 1. Sesta. 75. 4. Nona. 75. 4. Vespro. 76. 5. Compieta. 76. 6. Vedi Officio diumo, e Segno.

Horologio, è cura del Sagrestano il temperatio. 113.2. Sia in

tutti i nostri luoghi. 159.2.

Horto commune, e quale l'Hortolano. 226 2.

Hospity, hosterie, e case de secolari i) sugglino dagli Eremiti. 230.6. Vedi Viaggio.

Humilia quanto necessaria 44. Suoi gradice quali. 45. E se gli denono offecuare. 50. 1. Humile sia l'Eremita con i Superio-

I

Mearar lettere possono gli Etemiti. 205.5. Vedi Let-

X 2

Incar-

no l' tem-

za li-

Qua-

liere

nono

183.

2 10. atio= li ek=.

a chi Vedi

)1e,e

Hogo

d-

Incarcerati. Vedi Carcere. Sequestrati. Pena.

Incensure quando si deue l'Alfate, da chise con che ordine.

Inc!:natumi profonde in Choro quando fi faccino.83.7. Inchinarfi agli altri chi deue, e come. 207.2.3.

Incorrigibilità colpa graussima,e che s'ossetui con gl'incorrigibili. 102.1.2.

Indulgenza plenaria dicendo, Angelus Domini & c. al suono dell' Aue Maria, e fregiungendo, Gratiam tuam & c. 77.8. Indulgenza dell' Exaudiai, concessa da Vrbano Ottano. 88.3.

Infermeria quale, doue, e che commodità deue hauere. 125.
2. Non fi adoprino lenzuoli, ma capezzali di piuma, e matarazzo agli aggrauati di male. 126. 2. In esta si permette.
carne quando. 128.9.10.

Infermiero di che catità, diligenza, e cura fia. 126.3. Sollecito in chiamare il Medico, 126.3.

Infermo può appoggiath in Choto. 82.6. Non è tenuto all'
offetuanza d'alcune cose in Choto. 84.13. Dall'austerità
de'letti si dispensa 92.5. 126.2. Non si guardi à spesa per
cutarlo.126.3. Si visita dal Medico deputato, quando da altti.126.4. Doue non si può cutare. 126.5. Si visitano dagli Eremiti nell'Infermensa à beneplacito, e quando in Cella-127.7. Quando li concedino i Bagni, come, e che prouisione, e compagno gli si da-128.8. Mangia carne, quando, e
doue.128.9.10. Non li manchi il Superiore d'aium spirmuali, 129.11.

Infalaca corra quando si può dare. 138. 1. Fuori delle Quaresime, & athmenze quando si può sare d'herbette crude. 1:8.2. Non si mangi la cruda, e la cotta. 138.2.

inquistione de'delinquenti come si facci-103.4.

Increments delle buone opere quali 31. Cap. 4. Gli aggiunti due trequente confessione, e communione. 33.1. A che principalmente seruino 36.14.

Intumations fatte al Nourio fi ferinino dallo Setiba. 187.4.
Intuonar de' Salmi, Cantici, Hinni à chi tocchi in Choro, e fua tegola. 65.1 La Salue Regina, e fimili. 66.3.

Inuentario di ciò ch'appartiene alla fua Vbbidienza, chi deue

fare frà vn mele, e perche. 116.8.

Inuerno suo tempo, e quanto duti. 42.4.

Itineranti, che deuono ollèruare. Vedi Viaggio. Danati.

Veste.

#### L

Aico, e suo obligo. Vedi Connerso. Heddomadario, Eremita.

Lauare i piedi si dene a'torastieri, da chi. 174.5.

Lauatorio chi dene farlo à fino tempo. 228.8.

Laudi Maturine, come si celebrino. 63.1. Vedi Maturino.

Legati. Vedi Heredità .

Legna quando si faccino, e si diano agli Eremiti. 111.7. Nel farle, che s'auuerri, e nel brugiarle. 111.7. Legna, o arbori nel circuito dell'Eremo non si taglino. 14 2. Vedi Selua.

Lenzuoli prohibiti à gli Eremiti.92.2,

Lettere non si mandino, ne si riceumo senza licenza. 175. 1.2

Aprir lettere del P.Maggiore, ò Visitatori, quali pene, & à che si conoschino. 176.3. Il P. Maggiore, e Visitatori non aprino l'vna dell'altro. 176.3. Nè l'Eremita dell'altro, nè il Priore, nè il Superiore in assenza del Priore. 576.5. Le lettere tutte si portino al P. Maggiore, e riceume, che fa. 177.6. Che sigillo s'adoperi, e da chi. 177.6. Lettere di ragguaglio scriuino ogni due mesi i Priori al P. Maggiore, e. Visitatori. 219. 25. Lettere di false infamie scritte al Capitolo, ò alla Dieta, si castigano. 234. 4. Lettere di saucre per ottener Vissi, chi procuta qual pena. 252. 6. Quali lettere si legghino in Capitolo, di chi. 260. 4. Nelle lettere dirette al Capitolo, che si ossenza, e perche. 260. 4. Lettere Testimoniali quando si portino 230. 3. Demisso-riali del Priore quando. 272. 2.

Lettioni, A Matutino chi le legge, e con quale offeruniza. 55, 3.57.2.58.3. Nelle Feste solemnissime chi legge l'Homilia. 55.3.4. Il Lettore stà col capo tutto, o mezzo scoperto, secondo il tempo. 84.11. Lettione della prima, e seconda mensa in Resettorio à chi tocchi. 135.2. Prosette del Sabbato santo, e della Vigura della Pentecoste 86.21. di Com-

X 3

pieta

de . iunti orin-

ne.

In-

cor-

7.8.

auo,

(25. ata-

رعا

ecito

all

erità

per

tal-

da-

Cel-

oui-

do, e

tua-

)แล-

4.

deus re

pieta 1501. Chi non vi si ttoua 150. 3. Lettione del Pane. 161.4.

Lettione di Theologia niorale, e conferenza due volte la fertimana à che hora. 164.1. Mancando Lettore, chi supplifee, e come. 165.1 Lettione della Regola, e Collitutioni sa ogni sera auanti la lettione di Compieta. 242. 5.

Lettori della prima, e seconda mensa in tempo, e luogo del Capitolo. 258.7. Lettori del Choro. Vedi Lettione.

Letto come hà da effere, quali il faccone, coperte, e capezzale. 92. 2. 3. circa ciò gl'infermi si possono dispensare. 92.5. Letti della Foresteria quali. 92.6.

Libraria commune. 112. 4. Quali Libri non fi tenghino in essa. 112.4. Vedi Libri.

Libraro è il fecondo ministro delle cose di Casa, suo Visicio, e diligenza. I 14.4. II 55.

Libri quali promba, o fosp si non si tenglino. 114.4. Non si può portare più che tre Libri, e come. 119. 10. Quanti può tener il Conucrso, e quali 206. 7. Libri che tenghi il Priore, e che vi noti. 217. 19 218.20. Quali deuono esfere in ciascuno Eremo, e che notato. 218. 21. 22. Libro delle Professioni da chi, e doue si consetui. 237. 2 Libro de'conti del suo Eremochi non porta à Capitolo. 270 12. Licenza di andar lontano. Vedi andare, Maggiore.

Liti, Si debbano suggire le liti, e cercare gli aggiustamenti.

Lucerne chi l'accommodi in Choro per la notte: 114.2.
Luogo, ò Luoghi, doue non s'ammette dispensa di silentio.
41.2. da vno all'altro Luogo, che si può pottare. 119.10.
Vedi Veste. Viaggio.

Non fi graumo di Famiglia più del douere. 272.3. 274.6. Nell'ammunitratione del Luogo chi non s'ingetifehi.276. 2. 279.13.

Luogo nuovo offerto quale sia, da chi, e come s'accetti. 282. I.

Quando si possi cercare Luoghi nuovi. 282. 2. Che risguardo s'habbi nell'accettarlo. 282. 2.

M

Aestro de Nouity, li confesta, eccetto &c.34. 5. Recita con essi l'Ossitio della Madonna, done & 1. 3. Li corregge in Choro. 156. 2. Si elegge dal Capitoso Generale, di che qualità. 193. 1. Suo vssi io, diligenza, & animaestramenti. 193. 2. 3. Vista le Celie, e loro ogni giotno dopo Compieta ascolta le lor colpe &c. 194.3. 4. Può estat

fosseso da chi 194.5.

2.0

up .

tio-

del

OCZ .

ire.

o in

tio,

Von

inti

ef.

bro

12.

ti .

io,

0.

6.

6.

["-

Maggiore. Supremo Prelato della Congregatione. 26.1. In. quali Feste guida l'Officio, e dice la Messa Connentina c. 62.2. In quali giorni da l'affolitie ne generale, suo ordine, e forma, 154 2.3. Dà licenza di andare più di cinquanta. . miglia. 169.2. Non apri le lettere de Vilitatori. 176.3. Non hà menfa particolare.2. Rissede nell'Eremo di Monte Cozona, e con Visitatori gouerna vniuersalmente la Congregatione. 207.2. Fà effortatione al principio del Capitolo, celebra la Messa Conventuale. 249.3. Ordina, che i Prelati rinunzino la Prelatura, accetta, e dà la pentrenza con dichiararli tutti liberi.25 2.2. Dà l'assolutione generale à tutti i Vocali, e come. 253 3. Rinuntia il Maggiorato in mano de' Visitatori. 253.4. Requisiti per esser'eletto Maggiore. 269.1. Dura quattr'anni.269.1. Non può ester'insieme Priore 269.3. Ne dell'istessa Natione de'Visitatori. 269.4. Innanzi cinque anni di Professione può alcuno esiere eletto per dispensa. 269.6. Sua precedenza, e de' Difinitori. 273.3. Autorità del Maggiore, con Visitatori. 275. I. 2. Corregge tutti, relatia quali penitenze, 275.2. Che deue far'osseruate. 276.3. Con i Visitatori punisce, visita, e muta. 276.4. Sua depolitione, e che si ricerca. 277 5.6. Quali dubij dichiara con Vilitatori, e quali folo. 278 S. Se li riportano i negotij graui per l'espeditione. 178.9 Con quali Visitatori spedisce i negotij. 279. I. Vede la caufa del graname fatto da' Visitatoti.279.11.Si communicano con lui cose difficili delleVifite.279.11. Quando può andare, ò deue alla Vifita.269.12. In Visita particolare, chi può menar seco. 279.12. Quando, e con chi elegge i Viceunitatori. 280, 16. Puo chiamare i

X 4

ViG-

Visitatori del Luogo della sua residenza auanti Pasqua 281 18. Vedi Priore. Superiore, &c.

Mangiare. Si mangia solo perche. 134. 1. Quando si mangi insieme in Reservorio. 135.2. Chi legge 135.2. Segni che si sanno. 135.3. Quando si tà l'assinenza. 136.5. In tempi di digiuno la Domenica come si può mangiare. 139.7. Hora di pranzo, e di cena l'Estate. 148. 1. L'Inuetno di Domenica che hora si può cenare, e gli altri di far coletione. 148.2. Frà pranzo, e cena ne si mangia, ne si beue. 148.2. Hora del pranzo ne i giorni di digiuno. 148.3. Superiori non mangiano con societteri, eccetto &cc. 183.1.

Mantello come si potu 181.9. S nza non si entri in Chiesa, ne in Choro,ne in Reservotro-85 16 Mantello detto si porta per l'Eremo, 180.8. Sua forma, e materia, 180.7.

Majarazzi di lana ptohibiti.92,2,

Afututino di che hora si suom, suoi segni, & imerualli, 52.2.3.4. Come si celebri 54 1.2.3.4.56.57. e numeri 82.1. Al suono di Matutino, che si dua offetuare 52 5. Chi non và à Mitutino che pena incorre. 152.2. Le Laudi come si dichino. Vedi Hote Canoniche, Vedi Offitio diuino.

Medico fi elegge dal Capitolo Consentua e. 126.4. Non fi

và à lui fenza licenza, &c. 1 26. 4.

Medienti in cufa de l'ecolati, ec. p obbito 126.5. Vedi Infermo.

Mensa particolare prohibita al Priore. & al Maggiore. Vedi

Maggiore Mangiare, Superiori. 183.1.

M: Ja. La Conuentuale da chi si dice. 58. 4. Nelle solemnià.
61.2. Dopo Prima. 70. 2. Quale non si latermat, e perche 70
2 Si celebri spesso 70. 3 In che tempo. 70 4. I. Heddomadario à che tempo parato innanzi l'Alrare 70 5 Da l'Acqua benedetta, e communica, e rinuona le particole. 70. 5 Quando si canti Messa. 71. 6 Quan otnani enti de Sicerdott. 71.
7. Serue la Messa vin sono e chi. 71. 7. In quale Messa c'incenta l'Alrare. 71. 8. G'oria in execusi quando. 72. 9. Messa pituara all'Alrar maggiore nelle reste ceme si sin in . A Messa dopo Prima. Conne mua e. 72. 12. Al Sanétus. All'Elevatione dell'Horra. 7. 13. Ne e. Feste solenni. 73. 13. Vet chimmate i Sacerdott à celebrare, & i Ministri à sec-

TAVOLA:

uire. 73. 14. Candele d'accenders. Vedi Candele, Che Cerei. Vedi Cereo. Nelli Annuersarij obugo d'vna Messa per Sacerdote. 130. 14. A ciascuno morto de'nostro. 131. 17. Messa inuanzi all'elettione de Prelati. 265. 1.

Minaccia di dare, con qual pena è castigata 236.2.

Ministro per setuir la Messa. Vedi Messa. Ministro della Forestetta. Vedi Foresterario Ministro nel dat a'Fratelli bisognosi piaceuole. 121. 1. Non partiale. 121. 2. Come si porti verso i vecchi. 133. 1. Ministro della prima, e secondamensa in tempo di Capitolo si eleggono dalli Difinitori. 258.7.

Molino nelli nostri Luoghi si loda il farlo. 286.1.

Monache, l'andar à i loro Monasteri, & il celebrate nelle loro Chiese come è prohibito. 17.11.

Monachi . Quattro forti. 13.17.18.

13 28E

mangi

ani chie

rempi

7.Ho-

ome-

etione.

148.2.

eriori

hiefa,

i por-

2.2.30

I. Al

iv nor

e fi di-

Jon fi

di In-

Vedi

nnità.

he.70

Acqua

)uan-

1. 71.

s'ine

Mef-

ni . A

ll'E-

· 130

fer-

Mormoratori si punischino grauemente. 233.4.

Morte. Morto l'Infermo si suona l'Aue Maria, si sanno rre segni, quali, e quando. 129. 12. Quando si porta in Chiesa, e suoi sunerali. 130.13. A ciascun morto de'nostri, che obligo del Sacerdore, e del Chierico. 131.16 17 E de'Conuers, e la pena se non sodissanno. 131. 17. Elemosina da farsi, da chi, come, e fra che tempo. 132.18.

Mutande si concedono. 181. 11.

Mutatione de Frati si facci per necessirà, e particolarmente. 271. 1. 276. 4. Mutati portino le lettere Dimissorie del Priore, altrimente, &c. 272.2. Vedi Viaggio.

#### N

Atione. Di quale s'intendi l'Eremita. 254.2. Di diuerfa fiano il P. Maggiore, e ciascun Vistatore fra loro.
269.4. Et il Procuratore Generale di diuersa del P. Maggiore. 269.5. Quanti Prelati può hauere ciascuna Natione.
270.9. Quella del Procuratore Generale può hauer meno
vn Priore. 270.9. Quali le Nationi della nostra Congregatione. 270.10.

Wegligente al Choro, e sua correttione. 152. 1.2.3. All'eseretto manuale. 150. 4.Al Capitolo delle Colpe. 217.15.

X 5 Ne-

Negoti della Religione con che ordine si trattino in Capitolo Generale. 259.1.2. & seg. Vedi Capitolo Generale. Difinitore. Difinitorio I grani fra anno à chi si riportino. 278. 9.

Nome. Come si chiamine l' vn l'altro gli Etemiti. 210. 4. Della Congregationese de Superiori. 26. 1.

Nominatione de' Pretati nell'election in Difinitorio. 266. 4. Nona. Quando fi fuonisfegni, & internalli. 5.4.

Noutro. S. confessa da. P.M. estro, eccetto &c. 34.5. Non. parline connersi con Protessisenza licenza . 43 6.78. 1. L' Offitio in Choro con gli altri. 80. I. Fuori del Choro col Mac ftro. 81. 3. Dopo la Professione stà vu'anno in No-· uitiato, nè ha voce in Capitolo &c. 90. I. Dopo il Nouitiato da chi è infirurto. 90.1. Da chi in Choro, & altroue si corregge. 156 2. Fà l'esercitio separatamente co! Maestro, &c. 161.3. Ne far la discip'ina più dell'ordinario, ne porvar cilicio fenza licenza 166. 1.2. Nel riccuerlo à che s'hà l'occhio, l'erà fua, circa la quale chi dispenta, 186. 1. Che inquisitione si deue fare, e che offeruare. 186. 2.18/ .5. Di altra Religione si può riceuere solamente dal Capitolo Generale. 186. 3. Che protesta g'i si fanno, quando. 187. 4. Per Chierici si riceuino di sufficiente intelligenza. 137.5. Di che si esamini tanto il Chierico, quanto il Connerso. 138.6. Chi lo propone in Capitolo. 188.7. Da chi può ef. fer mandato via. 189. 8. Stà quaranta giorni nel proprio suo habito, e che fà 189. 9. 10. Non se gli dà l' Habito senza licenza del Padre Maggiore, e Visitatori. 189. 9. Et approbatione nuoua del Capitolo Connentuale. 189. 12. Prima dell'Habito fà la Confessione generale, e con chi. 190.1.2. Offernatione, Confessione generale di quell'anno auanti la Proscessione. 196. 1. Dopo l'Habito preso, de' vestut, e danari suoi, che se ne fi, ò dispone. 197. 1. Non se gli dimandi, ne facci dimandare cosa tua, sotto pena. di disciplina circolate, 198,2. Che del suo restato in Cafa, si conuerti in scrutto della Chiesa, altrimente &c. 198. 3. Il bugiardo trouato innanzi la Professione si cacci, &c. 199. 6 Precedenza di Novitio Sacerdote 201.2.3. Al P. Maestro s' inginocchino . 210. 1. Nouitij, ò Professi di Nouitiato

oito-

Dia

. 4.

7 ....

ı. Oto

Vo-

ouc

ros

-10

ha

Di

ie-

5.

0.

10

to

. .

31

n

3

primi dicono la colpa in Capitolo, e come 216. 12. Forma di vestirli, 284. I. Nel giorno della Professione si communica, 286. I. Forma della Professione &c., 187. I. & seg.

#### O

Bedienza. Primo grado è obedir subito 37.cap. 5. Comme si deue obedire. 38.Reg. Da essa pende la conseruatione della disciplina regolare. 38.1. Maggiore offeruanza d'vibindienza, e perche. 38.2. Quali cose seuza vibindienza, e contenso del Superiore si possono fare. 38.2. Per il Voto dell'Vibindienza à che primilegi si è rinuntiaro. 39.3. Vibindienza della Superiore. 237. 1. Precetto d'Vibindienza quando oblighi à peccato mortale. 241.3.

Obedienze di Casa, come si tanno, numero, & ordine. 213.2.
3.4 Si piglino con prontezza, quando si legghino, e doue.
214.5. Due si possono dare à vno, & vna dividere. 214.5.
Dopo la scusa satta vna volta, non replicare. 232. 1.2.3.

Oblato. Non è tenuto all' offernanza del nostro viuere, ma solo à'digium della Chiesa. 149.6. Età del riceuerli. 186.

1. Come, e doue si riceui, che si osserui, e da chi s'instrussechi. 190 13 Dopo vn'anno da chi possa mandarsi via, perche. 191.15. Può partire quando vuole. 191.15. Dopo sett'anni può riceuersi per Conuerso. 191.16. Che promette nell'ingresso. 191. 17. Quelli che partino da sè, o si mandono via non si riceuino. 191. 17.

Oblighi perpetui di Messe, che si deue ossernare nel riceuerli.

Obligo dell'Officio divino. Vedi Officio divino .

Officiali di Casa quando,e come si elegghino 213.2.3.4. Loro numero, & ordine, 213.4. Si publica l'elettion loto in
Capitolo delle Colpe, quando 213.4. Vedi Obedienza.

Vno può hauer due Vbbidienze. 214.5. Si sanno dopo Capitolo Generale, e Dieta. 214.4. Officiali che si eleggono
dalli Difinitori. Vedi Difinitore.

Officine, chi non può entrare senza licenza, eccetto &c. 16. 8,

Pena.16,8.Si vilitano da' Visitatori. 280.16.

Officio diumo. Chi lo cominci, Vedi Heddoinadario Sacerdo-

te. Chi intuoni i Salmi, Cantici, Hinni. 65.1. Chi intuoni la Salue Regina, &c. 66. 3 Non si patte dall'Ossitio se non per necessità. 81.2. Non si appoggi se non, &c. E si osseruno le cettanonie. 82.6. Chi và rardi, che deue fare. 152.2. Obsigo dell'Ossitio, e di che altro. 167.1. Vedi Hore Canoniche, Matutino, Prima, &c. e Vedi Segno.

Officio della beatissima Vergine, si dice in Choto quando.

80. 3. in quali giorni.81.3.

Offitto de' Morti, vna volta la fettimana si dice in Choro, eccetto &c.82. 5. Con questo, e con gli Anniuersarij si sodisfâ all'obligo di Quatesma, &c. 82.5.

Olio fanto all'Infermo si amministri à tempo. 119. 11.

Oratione mentale, quando, e per quanto spatio di tempo si facci.87.1. Quale il segno di essa, el sine. 88 2.3. Dasche debito di Oratione non è alcuno disobligato. 167. 1. Oratione da fatsi nel cominciare il Capitolo Conuentua-le.29. 2. Il Genetale.248. 2. Sempre in principio del Dissenitotio. 250. 2.

Ordine. Chi si promoue agli Ordini si estimini, in che tempo, 205. 1. Anni di Protessione quanti per esser promossi alla Messa. 205. 2. Chi sà ordinare se, ò altri senza licenza.

pena 205. 3.

Ordini, e decreti de'Visitatoti doue si registrino, e suo vigore. 281. 17. Vedi Atti Capitolari. Ordini del Capitolo ante-

cedente legghino i Difinitori. 261.7.

viliario del Capitolo, sue qualità, & visitio. 258. 6. 259. 2. Stà alla Mella che si celebra auanti l'elettione de Prelati-265. 3.

Citaua di S. Romialdo in che tempo, e done si celebri nell' via, e nell'altra Festa. 141.11.

Ace quando, da chi, e come si dia. 59.6.72.10.

Pane, sue qualità, modo di dittribuirlo 144.1. Segno di fate il pane. 161.5. Fornaro, sua cuta, & vssitio. 227.3.

Panni da chi si prouedino, & à che tempo. 179.1.2.

Pannaro li taglia sua cuta, e diligenza. 182.17.

Page

Paolo Giustiniani da Venetia dilatò la nostra Religione. 9. Parlar con Donne non si può senza il Compagno che, &cc.

Parole brutte, ò ingiuriose shi dice è punito 236. 2. Vedi Si-

lentio G. Frent - 14

Partiali da chi puniti. 121 2. Vedi Accettatore di persone. Partirsi dalla Religione è pena granissima. 102 1.2. Vedi A-

oni la

e non

Terui-

52.2.

lano-

ndo.

), ec-

odil-

10 fr

Da

7. 1.

itua-

Difi-

teni-

i al-

a\_\_\_\_,

ore.

nte-

. 2.

ati.

ello

di

Peli intorno à' labri si raglino spesso per riuerenza. 227. 5. Pena. Penirenza. Punitione, quali, e graui, 95.2. 96 3. Sia.... punito grauemente come s'intende. 96.3. Delle colpe più graui. 96. 4. Pena di carcere non apporta infania quando.97.4. Pena del peccato contro la castità.98.5. Penitenza segreta à colpa, &c. 98.6 Delle colpe grauifime, e quali riseruare à' Difinitori. 102. 2. Mormoratori, &c. Vedi Mormoratori. Di chi cuoce in Cella polmenti 142. 16. Di chi mangia carne, 145. 3. Di chi ètrouato à ragionar in Choro. 170 .2. Di chi non laua i piedi à forastieri. 174. 5. Di chi dimanda cosa alcuna à' Nouitij, &c. 198. 2.3.4. Di chi si sà ordinare, ò sà ordinar'altri senza licenza 205. 3. Quali penitenze in Capitolo si frequentino. 216. 13. Penitenza che si sospende per appellatione. 217. 16. 17. Pena di chi passa, e non sà il toso. 225. 5. Di chi và senza . Compagno. 229.1. Di chi scriue false infamie. 234.4. Di chi ingiutia, minaccia, ò percuote. 236 2. Di chi contrasta, ò congiuta contro il Prelato. 237 2. Di chi ron si troua al Capitolo Generale, 245.1. Di chi vi al Capitolo, ò alla Dieta fenza licerza. 245.3. Di chi non porta, ò manda copia de' conti di Cafa. 247 7.270. 11. Di chi pon vi potta il danato taffarogli, &c. 247 7. Di chi fa praruche 251. 4. 7. Di chi procura lettere, 252.6. Difinitori che riuelano i trattati. 263.16. Di chi non porta atti Capitolari, spettatiti al suo Eremo. 274.7.

Pemtenze taffate nella Regola, e Costitutioni si p siono modetare, &c. 241.4.276.3. Con che auuertenza. 241,5.

Percuotere il Prelato è pena gramssima. 102.1.2. Percossore come si castighi. 100.2. 236. 2.

Pietanza quando fi dà 138.1. 139.5.139.7. 8.9. Sua qua -

Lita.

tird, e peso. 141. 14. Di mauro si può dare in cambio di grasso, ma nò al contratio.142 15. Di sotmaggio è sei oncice quando si dà. 142. 18. Delle viuande cotte si metti suori l'auanzo l'itesso giorno. 143. 19.

Piatti ado: eratisti tendino ben netti.124.3.143.19. Si portino via dal Cuoco: 143.19. 3.11

Portinaro fua di igenta, e cura 225.2. Tiene la porta ferrata, 7, s'à deporte l'armise le custodisce.225.3.4. Che auuiso dà à'strameri 225.5. Come si gouerm circa le bestie di Cafa, e de' Forattieri. 226. 6. Pottinaro del Capitolo Generale, Vedi Ostiario.

Pratica pre bibita, e sua pena da chi si dispensi il delinquente. 251.4. Q al non è prohibita, 251.5. Et intotuo à nego-

tij del Capitolov 263. 16. Vedi Offition

Precedenza de' nostri Luoghi. 207 1. del Maggiore. 207 2.

De'Visitaturi in occasione di Visita. 208.3. De' Visitatori fra loto. 208.4 Del Priote nel suo Elemo, e del Miestro de'Nousij. 208.5. De'Sacerdoti, Chierici, Counetti, & Oblati. 208.6. De'Prioti, e Visitatori hospiti. 208.7. Del Presidente. 256.8. Nelle nominazioni. & elettioni de' Prelati. 266.3. De'Dissintori, e del P. Maggiore 273.3. De'Nousij Sacerdoti. Vedi Nousio. De'Iorastieri. Vedi sorastiero.

Precetto di fanta Vobidienza, che vi bisogni per obligate à peccato mortale, 241.3. Precetto tale de Difinitori di non

riuelare. 26 ? 16. O Scrutatori. 266.4.

Predicare può l'Eremita con licenza del Capitolo Generale. 206 60 3 10 64

Prelati dipongono la Prelatura auanti che si facci il Difinitotio, e douc. 252. 2. Come si nominino ne l'elettioni, ordine, e precedenza. 266. 3.4. Dopo sei anni vacano due anni, & vno non basta. 270. 8. Vedi Priore, Superiore, &c. Vedi Prelatura.

Prelatura non si dia à chi non può fat vita commune. 169.

11. Perche se ne deponghi alcuno, e con che tetrinine. 277.

5 Pet depositione, è elettione sei P. Maggiore, quari deuono tadunarsi, e chi. 277.6. Di due Vilitatori. 277.7. Di va solo, è altro Prelato. 277.7. Chi tinuntia in Vulta è punito.

177.14.

Pos.

THAT VOLL AT

Presenti fra Etemiti se si diano, e riceuino, quali. Vedi Doni. Presidente in tempo di Capitolo quando le gli parla, o scontra se gl'inginocchia. 205.1. è eletto da' Difinitori. 256.8. Publica in Resettorio la nota de' Ministri clari in Disinitorio. 258.7. Quando celebra la Messa dello Spitito tanto. 259. 1. Quando esce di Disinitorio. 260. 5. Propone i Negotij, e che osserva. 261. 9. Conferma l'elettione fatta de' Prelati, come è del Presidente à Prelatura il primo Difinitore. 268. 9. Fà l'essortatione auanti che si legghi la Tauola. 273.5.

Preti forastieri come si trattino. 198. 4.

Frigion: 99. 1.102.2 103. 3 101. 1.105.3.4 5.117 1.226.
2. Vedi Carcere. Prigionia non apporta infamia. Vedi
Pena.

Prima à che hora si suoni, suoi segni, & internalli.69.1. Ver-

fetto che si dice al suo suono.49.7.

Priore non può fat tagliata d' arbori senza licenza nella. Claufura 14. 2. Non mandi Fratt fuori, ne meno egh vi vada senza necessità. 15 7.217.8. Qual deue essere. 27.2. Espone i Confessori Confessore per li Nouitij. 34. 4. Può risernarsi i casi, come. 35.9. Tiene cura di quei, che iono viciti del Nouitiato, ò deputa altri. 90. 1. Quando può tener danari. 117. I. Quali cose concede à sudditi, e quali no.118.4 Visita due volte l'anno le Celle, con chi. 118 5. La sua cura, visita, e carità con gl'Infermi. 127.6. 128 9. 10. Con i moribondi. 129.11. Con i vecchi. 133. 1. Et in che calo può dar la licenza oltra cinquanta miglia. 169.2. Non dà ricerto à Bunditi, à Debitori, & à Contumaci della Corte. 174.7. Non può dare licenza à' fuddin di dimandar danarı à chi. 175.1. Deue legger le lettere de'fit lditt. 176. 3.4 Prottede a panni, e visita le Celie ner saperne il bilogno, 159, 1.2. Non hà mensa parneolare e mangia con foradieri, eccetto, &cc. 183.1. Facci ord are à tempo debito i suddri, & istruire, 205. 4.5. Prec denza ic. nell'Eremo, & altroue, 201 3. 4 5.7 Guerto al suo guerno, che sà subito.213 2.3. Può rimuouere i cegligenti, 21 4.6. Quando tiene il Capitolo delle Colpe, come fi gouerni, che annuntij, disponghi, raccommandi, e dispensi. 217,216.8.9 10.

11.

bio di lei onmetti

porti-

rrata.
ifo dà
Casene-

nego-

atori estro Prelari.

uitij o. re å non

inidimi, edi

9. 7: 0" /n

# TAN VIOLLA.

11.217.14. Che pennenze frequenti, può mutarle, & alterarle, & c. 210. 13. Quali Libri deue hauere, e che notatui. 217.19. 20.21. 22. Scrim la morte de' fudditi agli altri Luoghi. 218. 21. Quando faccinuoue fabriche, e fuo licenze. 217.2, 219.24. Ogni due mesi ragguagli della sua Casa i Superiori. 219. 25. Quando nomini il Superiore di Casa, e quale. 222.4. Lasci in teritto che vuole si facci. 222. 9. Danari, e copia de' conti che potta, ò manda al Capitolo Generale. 249.4.5.6.297.7. Si corregge, e punisse da chi. 276. 2. 4. Perche può ester deposto, e che s'osserui. 277. 58. Che dubij può dichiarate. 278. 8. Conterisch i negotij grani in Visita con i Visitatori. 278.6. Vedi Superiore di Monte Corona. Prelato, Prelatura.

Priore del facro Eremo hà fottopotta la Famiglia dell' Abbadia la visita, corregge, &c. 223-10.

Privilegi ottenuti à fauote dell' Eremita dopo la Professione rostano nulli. 39. 3.

Processioni quali si faccino, e che ordine s'osserui. 85.17.86.
18. In quali si potti candela in mano. 86.18.

Processi quante quando il mandino à Superiori. 103. 4.

Procuratore secolare da chi si eiegge. 29.3.

Procuratore Generale quando ti elegge. 266.3. Non fia della Natione del P. Maggiote. 269.5. Dura quatti anni. 270.7. Natione di esso puo hauere vn Priore meno degli Erem che ha. 270.9.

Professo nucuo resta nel Noutriato per vn'anno. 90. 1. Vedi

Prefejfi à chi debbano contesfarsi. Vedi Confessione, Confesfore. Viaggio.

Professone. Quando si ammette il Nou tio, e che ordine. 196.

1. Si sottoscriuc in presenza de'testimonij. 196 I. Innanzi disponghi delle cote sue. 197. I. Quando si punice il nuo uo Protesso trouato bu giatdo. 199. 6. Anni di Ptosessone si ricerca negli Eligendi i Presatura. Vedi Maggiore. Prio re. Visitatoti. Innanzi la Prosessone si la sua Confessone generale, e si communica il giotno della Prosessione. 286.1.

Forma della Professione, e che si osserua. 287 2. 288.3. Professe con cue ordine si recitino. Sc. 21.

Promotione agli Ordini spetta al Capitolo Generale, & alla Dieta. 205. I.244.2. Vedi Ordine.

Proprietà affaito prohibita, ne si può tener danari in alcun modo, e luogo. 117.1. Ne si può tenere cosa ascosa, 118.5. Pena del Proprietario, 117.1.232 e seg.

Prostratione in Choto per errore commesso, quando si fa.

Publicatione, e conclusione del Capitolo Generale, 273.4.5.
Putti non atti per la vita Eremitica. 107.1.

Q

Varesima, che cosa in essa maggiormente deuono osseruate i Monaci. 165. Cap. 49. Molto più gli Eremiti.

R

R Eclusione dopo cinque anni di Professione si concede

Rinchiusi, e loro Celle, 20.3. Offeruanza loro.21.7.22.8.9.

10. A che tempo non hanno voce attiua, & 1 Rinchiusi in perpetuo non l'hanno attiua, nè passiua. 22. 11. Infermi non si visitipo senza licenza. 127.7.

Ritreatione degli Eremiti quando ii fa. 41 3.136.6. Che fa offerur. 136.5.137.7.8. Non fi piglino ittromenti da fonare imprestito da' sevolati, nè si vadi alle loro case, &cc. 136.6 137.8. Delle Vendemme per vii giorno 137.9.

Refettorio in quali giorni vi si mangi. 132. 2. Suoi segni, & intetualli. 135.3. Se in tali giorni si digiuna, si porti la sera alle Celle vino, e srutti. 135.3.

Regola, e Costitution si offetumo 283.1.Si leggono ogni sera auanti Completa.241.5.Vedi Costitutioni.

Religiof d'altra Religione fi accettino folo dal Capitolo Generale, 186.3. Foraflieri come fi trattino, 202.5.

Reliquie de' Santi, ò altro, che deue offernate l' Etemita nel mostratle. 72.11. Chi le tubba non si assolu, se non le restituisce. 114.3.

Reo, e sue difese. 103.4.

Rea

e notaragli alae, e fue della fua eriore di cci.222al Capimifce da offeruserischi t

il' Ab-

17. 86.

uperio-

ia della 270.7. Eremi

1.Vedi

e.196.
innanzi,
l nuoeffione
e.Prioeffione

286,1. 3.3.

Residenza del P. Maggiore, e Visitatori. 207.2.308.3. Responsory come si dichino in Choro. 80.1.

Rinuntia di Prelatura come,e con quale ordine fi fa.252.2. Non li accetri in Visita lenza contenso del P. Maggiore. 279 13. Vedi Prelatura.

Rsuelare cole trattate in Capitolo Conuentuale, quando s'incotre pena, 30.4. Quale, e quando da' Difinitori. 263.16.

Riverenza d'inferiori verso i Superiori, & altri, 210.1.2.3.4. Robbe de' Nouitij si depositino in mano del Cellerario, est riferbino in Dispensa sino alla Professione, 197.1.

Rogationi, si digiuna, e come. 138.4.

S. Romualdo. Institutione dell'Ordine Camaldolese, connersatione nell'Eremo di quanto tempo,e che lasciò à'suoi Di-· scepoli. 7. Doue lo fondo, e stabili. 9. Vigilia della sua Festa B41. IV.

Acerdote hà due giorni la settimana per celebrate à sua intennone, eccerto, &c. 198.5, Heddomadario, e suo vifitio. 58. 4. Vedi Heddomadario Saccidote. Nonitio Saccidote, e fun precedenza in Choro. 201.2.2. Per tre anni fà l'Vbbidienze de'Chierici.201. 2 Dice la Messa con l'Otatrone dello Spirito fanto, nel luogo del Capitolo . 249.3.

Sagramento dell'Euchariftia si conferui decentemente. 36.13. Quando si rinuovi. 36.13. Echi. 70.5.

Sagristano, e fua aunertenza nel fuonare Compieta. 76. 6. Sua cura, & vifitio. 113.1.2.3. E aiutato da' Noutri, e se gli dà Compagno. 113.2. 160. 2. Chiami quelli, che mancano all' Hore del giorno in Choro. 152.1. Non lasci pasfeggiar neifuno per Chiefa. 170.2. Conferui il Libto delle Professioni. 287 2.

Salterio si tecita ogni settimana prinatamente da chi. 79.1. Scapolare di che materia, e torma si tacci. 180. 4. Quanti se ne concedono.182.14.

Scarpe da Romito quali, 181.13.

Schiauine quali, e quante si concedono.92.3.

Scommunica. Chi può fcommunicare .235. Dalla riferuata al Priore non assoluc il Confessore, quale 35.9. Si as-

solue dal Priore, con che ordine, e torma. 154. 1.2. Oltre la scommune du che altra pena è punto il percossore del Fratello. 236, 2

Scriba del Capitolo Conuentuale, nota le determinationi nel Libro degli Atti. 28. 2. El l'intimationi che si fanno alli No-

unij. 187. 4. Da chi si elegge. 213.2.4.

Scriba del Capitolo Generale da chi si elegge, e suo visitio, & autorità. 256.1.257.1 Scriue le determinationi del Capitolo. 273.4. Legge la Tauola, douc, e come. 273.5.

Scrutatore, due si eleggono, e quali. 265. 20. Stanno alla Mesfa che si celebra innanzi l'elettione de' Prelati, &c. 259. 1. Gli si fà precetto, &c. 266. 4. Loro vificio. 267. 5. Obligo che hanno sotto pena di disciplina circolare. 267. 6.

Scusus, di chi è corretto, si ascolti per vna volta. 217.16. Qua-

le sia lecita. 232.1.2.

52.E.

الت

s'in-

16.

.3.4.

, eli

ner-

Di-

Fe-

fua'

Viffi-

cer-

ii fà

12-

3.

13.

6.

e fe

111-

16-

lle

fe

Secolari non si ammettono in commercio commune, eccetto, &c.14.5. Non si frequentino le loro Chiese, 15.6. Non siano introdotti in Celle, 15.7.

Sedere quando si deue all'Officio diuino in Choto.84.10.Sie-

dono gli Eremiti quando beuono. 147.2.

Sedia prima del Choro nell'vna, e l'altra parte, nessuno l'oc-

cupi, fuor del Priore. 209.8.

Segno di Messa privata all'Altar maggiore in giotno di Festa dopo Prima, e della Conventuale. 72. 12. Del Sancius, e dell' Elevatione. 72. 13. E di quando celebra il Superiore nelle folenni. 72.13. Di chiamate i Sacerdoti à celebrare, & i Ministri à seture. 73.14. Segno della mensa commune. 135.3. Di far'il pane, e dell'esservito manuale. 161.5. Dela ladormitione. 163.4. Della morte dell'Insermo. 129.12. Del Capitolo della Colpe, e del Conventuale. 29. 2. Del Capitolo Generale. 248.2. Segno dopo la Lettione di Compienta. 76.7.

Segno di Matutino. 52. 2. 52. 3. 4. Di Prima. 69. 1. Di Terra. 74. 2. Di Sesta. 75. 3. Di Nona. 75. 4. Di Vespro. 76. 5. Di

Compieta. 76.6. Dell' Aue Maria. 76.7. 77.8.

Setue come si mantenghino. 13.2. E nel circuito dell'Etemo non si taglia arbore senza licenza. 14.2. Pena del Priore, che sa tagliata mi senza il Capitolo Conuentuale. 14.2.

Che

Che Selue deuono hauere i Luoghi nostri. 282. 2. Auuerrenza che non si estrepino. 111.7. Custode delle Selue, sua diligenza, e cura. 115.7.

Sepoltura, che si offerua nel seppellite circa i lumi.131.15.

Vedi morte.

Sequestrati in Cella è prohibito il parlargli. &c 99.1. Sesta come, & à che tempo si suoni. 75.3. Vedi Segno.

Sigillo della Congregatione, ò il particolare d'altra luogo si

adoperi da'Superiori solamente. 177 7.

Silentio, e suoi documenti neila Regola. 40. cap. 6. In quali luoghi, e strade non si può parlate, 41. 2.3. Quaudo, e quante volte la settimana si dispensi, e come. 42.3.4. Prohibito ogni importuno rumore, in che luoghi, tempi, e doue. 42.5. Chi trasserdisce per vn Miserere, di che è privato. 42.5. Non si parli à chi è imposto Silentio. 99. 1. Nè dopo Compieta. 149. Reg. cap. 42. 150. 2. Silentio sommo in Chiefa, & in Choro. 170. 1.2.

Singolarità di viuere non è lodata. 148. 5.

Solitudine vera, che ricerchi. 14. 5.

Solennua della prima Claffe, & altre nelle quali celebra il Superiore, e guida l'Officio. 62,2.

Spogliarsi non è iecito nè per caldo, nè per viaggio. 91.1.

Situali prohibiti all'Eremiti. 181.14.

Stuola come, e quandos 'adoperi. 72.11.
Strade nelle quali non fi può parlare. 41.2.

Strenite done e guando è affirto probibito 4. 5

Strepito doue, e quando è affatto prohibito, 42.5.
Suffragi de notti, come si celebrino. 130.13.14.17.18.

Suffrage, cioè faue da ballottare. Vedi Ballotta.

Superiore, che sa nel Capitolo di Casa. 28 su Suo catico in Choro à Mauttino. 62. 1. In quali Solchoita guida l'Ossitio, e dice Messa Connentuale. 62. 2. Inthona il Magnistio, e dice Messa all'Ossitio Regolare. 65. 1. Il Pater noster con voce alta. Intuona la Salue Regina, &c. 66.3. Incensa l'Altate quando. 71. 8. Quando dice il Pater noster, e di le Benedittioni, come sià. 83.7. Può dispensare circa lo stare col capo mezzo scoperto, e quando. 84. 13. Dispensa l'austerità de'letti à chi. 92. 6. Come procedi contro i dellinquenti nelle cause. 103.3.4.5. Cerchi gli Apostati, e

TAVOLA:

fuggitiui. 104.1. Non sij partiaie. 121.2. Facile nel conceder carne all' ammaiato. 147 I. Dispensa con se stessose con'altri nel medo del viuere. 149.6 148.2. Che fà, quando alcuno manca in Choro, o vien tatdi. 152. I.2. Corregge gli errori in Choro, e come, 156.2.3. Facci à suo tempo fuonare l'Officio diumo 159.1. Nen dormi fuori degli Hofpitij doue sono. 168. I. Che dia alli itineranti, 231 10. Non graui i sudditi indiscretamente.233. 4. Pena di chi con lui contrasta, à congrura contro . 237. 2. Elettione de' Superiori, come si faccino. Vedi Elettione.

Superior de Casa quando el Priore io notifichi, e nomini. 221. 2.3. Se non nomina chi s'intende Superiore, 221.3. Con. che mira si deue eleggere. 222. 4. Sua autorità in temporale, e spirituale, e tempo. 222.5.6. E soggetto al Priore. 222.7. Non può soitiruire altri. 222.9. Senza necessità non mandi fuori i Frati in tempo del Capitolo, nè fabricare,nè

vendere,&c.222.9.

Superiore della Badia di Monte Corona, sottoposto al Priore di detto facro Eremo. 223. 10. Non possa essere mutato da detto Priore, ma ripreso, e castigato. 223.10.

Agliare arbore verde . Vedi Arbore . Tagliata d'Arbori come la può fare il Priore 14.2. Vedi Arbore. Selua. Taffa. Pena di chi non paga i danari tassati al suo Eremo. 247. 7. Fatta dalla Sede Apoltolica, ò dal Capitolo Generale, come si prouedino. 264.18

Tazze delli Etemiti di terra, ò legno. 110. 6. Si tiene con tut-

te due le mani, e si siede quando si beue 147.2.

Tauola del Capitolo Generale, quando, douc, e da chi si legge.273.4.5.

Tempo del Capitolo Generale. 244. I. Della Diera. 244. 2. Delli Prelati, & altri che deuono partirsi dal luogo del Ca-

pitolo Generale. 274.6.

Toniche di che materia, quando si danno. 180.6. Quante se ne permettono, e quali. 182.14.

Tomchinidi che materia, quando si danno. 180.4. Quanti se

Autierelue, fua

31.15.

0. luogo fi

in quali do; e 4. Pro. i,e do-

prina-. I .. Ne fommo

lebra il

I. I.

o in Offi-

gnifi" noster Incen-Ster, e irca lo

spenta. o I deti, e 1100-

## TAVODA.

Traferessione della Regna, Costitutioni, Atti Capitolari, Otdun de Vitiratori, quan lo è peccato, è di che sorte. 241-3. Trentesimo si celebri sempre à ciascuno morto nel Luogo, done è morto. 131. 16.

V

Vasi del Vino, e sue qualità. 146.1.2.

Vecchi come si trattino circa l'austerità de i letti. 92.5. Dal Cuoco con licenza del Superiore. 123.3. Come infermi,e dopo sessanti fono esenti dall'astinenza. 133.1. Come si trattino dal Priore. 133.1.

Venerdi sempre si digiuna con cibi Quadragesimali, eccetto,

&c. 141 12.

Ven a si pizsia in mezzo del Choro, da chi, e quando 61.9. Da Connersi quando 152.2. Quando alla sedia del Choro, e quando in mezzo da chi erra all' Osfitio, e chi è in ciò negligente. 156.1.

Vespro à che hora si suoni, suoi segni, & interualli . 76.5. Nelle Feste doppie, di Narale, di S.Romualdo. 76.5.

Versetto, Pone Domine, &c. si dichi al suono di Prima. 43.7. Vestimenti, e visti non si taglino senza licenza. 39.2. Si dormi vestito, e solo 91 1. Nè si può spogliare. 91.1. Quali si possono portare da chi và à stare altroue. 119. 10. Chi si il conterrio ne sà nota, ne riceue la sottoscrittione. 119. 10. Di che materia si danno, lor nome, e misura, e quali duplicati. 179. 180. 181. e numeri. Hauuti i nuoui si restituischimo i vecchi. 182 14. Da chi si pronedino, &c à che tempo. 179. 1.2. Veste di Oblati, qualità, e misura. 182. 15. Non si può concedere ad acuno per portare. 181. 16. Osserua, tione di chi taglicrà i panni, e calzette. 182. 17.

Millite'i Nouitij, e sua forma. 284.1.285.1.

Ve is per bere prohio ti agli Eremiti. I 10.6. Da vsatsi nell'

Viaggio chi lo fa,da chi si può confessare.34.6. Per necessare può dormire col suo compagno.91.1. Andando à stare altroue

troue, che può pottare. 119. 10 Spenda folo i danari in cofe neccharie a' viaggio. 120. 11 Subito atriuato refittuifchi l'ananzo à chi. 120. 120. 1 Subito atriuato refittuifchi l'ananzo à chi. 120. 120. 1 Cha Oratione è obligato. 167.
1. Più di cinquanta ungha non vada fenza licenza. 169. 2.
Nen vada folo, fotto pena di viraftinenza. 229. 1. Suo compagno, quale. 229. 2. Nell'vicire, e nel ritotno, che fà. 230.
3. Dichi l' Itinerario, e gl' idioti che. 230. 4. Non fi metti
in viaggio di Festa, e sua cura di ritornare. 230 5. Che non
riferitchi nè suori, nè tornato à Casa 230, 8. Non è tenuto à digiuni della Regola &c.ma che. 231. 9. Se gli danno
danari, e caualcature, e cose necessarie 231. 10. Si contenti
negli alloggi del poco. 231. 10. Porti le lettere Dimissorie
del Priore, altrimente, &c. 272. 2.

Vicario di Casa in tempo del Capitolo, sua elettione, cuta, 8c autorità. 257. 2.

Vicepriore. Vedi Superiore di Casa.

Or-

do-

, Dal

rmi.c

me fi

etto.

51.9.

1010

n ciò

6.5.

3.7.

dor-

ali fi

.IO.

upli•

fchi-

11po.

Non

gua .

nelli

Mita

e al-

10

Viceuisitatori, e loro autorità, e tempo. 280.16.

Vigilie che da noi si digiunano per diuotione. 141. 11. Di . S.Romualdo come. 141. 11.

Vino sempre si beni inacquato. 144.2. In tazza tenuta con ambedue le mani. 147.2.

Visita. Precedenza di Visitatori in Visita. 208.3. Rifer indosi le Visite, l'interessiato esce dal Disinitorio. 260.5. Nel luogo, & in tempo di Capitolo, chi si troua non visitato, si visiti. 261.6. Come si diudino le Visite. 279.11. In Visita può andare sempre il Maggiore, & in Visita particolare chi può condur seco. 279.12. Si osserui l'antico sule, e che altro si facci. Vedi Visitatori.

Vistatori non aprino le lettere del P.Maggiore. 176. 3. Esaminino li Chierici. 205 1. Rissedano nel facto Eremo col Padre Maggiore, & hanno l'vinuersale gonerno. 208. 3. Precedenza trà Priori, stà loro stesse, quando sono hospiti in qualche Luego nostro. 208. 3. 4. 7. Quando rinuntiano al loro visite seguitate. 256. 7. 260. 5. Quando contegnino le loro Visite signilate. 256. 7. 260. 5. Durano nell'visito due anni soli, nè prima di quattro anni di Protessone si eleggono. 269. 2.6. S. ano fra loro di diuersa Natione. 267 4. Di che Natione deue estere crassum Visitatore. 269 4. Nell'

istesso

istesso tempo non possono effer Priori. 269. 3. Elettione de'Visitatori del Luogo della residenza del P. Maggiore, e Vintatori, e quando vilitino. 172.1. Non vi vadino prima di Pafaua, fe non chiamat . 281.13. Che penitenze in Visi-12 pollono minure,e ri'affare 276. 2. 277 7. Dichiarano i dubbij col P. Maggiore, e tolain Vifica 278.8. Spedifono i negotij graui con lui. 178. 9. Come fi ditudino per la Visita. 278.10. Con quan il Maggiore spedisce i negotij. 2-8.10. Loro autorità in Vilita, e nelle cole ardue, che faccino 279.11. Non s'ing-titchino nell'amministratione, nè accertino timunta di Pie ato in Visita . 279. 13 Autorità loro è commune in che mode, e fe yn folo è mandaro con vn Sacerdore, 280. 14 Quando e eggono i Vicemitatori. 280.16. Visitano ancora : Benefitij curati, e non cutati, e Is provedono 231. 17 Portano al Capitolo feguente i decreti latti in Vilita, e gli seguenti Visitatoris' informano dell'offeruanza loro. 281.17.

Visitare gl' Infermi può ciascuno ogni giorno à suo benepla-

cito. 127 7.

Car. 235, V. r. o chi

Vocali del Cipito'o Conuentuale quali fiano. 29.2, Del Gonerale. 245 I. Di ciascuna Natione. 270.9.

Perisco l'une che si adoperano nelle ballottationi. Vedi Ba le

7

Elo che deuono hauer gli Eteniti. 238.1.

Zoeroir di iegno coperti fi diano. 181.13. Scoperti pos2010 portare gli Rinchtusi. 22.10.

#### ERRORI. CORRET.

Carte 7. Verio 19. Proueduito Cor. Proueduto
Car. 13. Veri. 13. Eremiti Cor. Eremi
Gar. 21. Veri. 23. Mella Cor. Menia

SECONDA PARTE.

Cor. ò à chi

Car, 272, Veri, vitimo, o della Cor e della Dicta Car, 254, V. 6. Et il Macilto Cor, Il Macilto electione gore, co prima in Visinarano discono per la pegotis, he facone, ne utorità ato con itatoritati, co e i de-

neplael Go-

rmano

i Ba le

i pof-

0

ieta



Biblioteka Jagiellońska



stdr0029923

